

## BIBLIOTECANAZ LIBRERIA MATURI 53





### L A

## MITOLOGIA

DEL

BANIER

TRADOTTA IN ITALIANO:

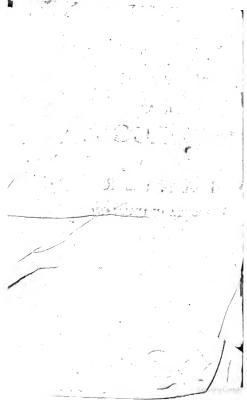

### LA

### MITOLOGIA,

E LE FAVOLE SPIEGATE COLLA STORIA,

OPERA DELL

### AB. BANIER

DELL' ACCADEMIA DELL' ISCRIZIONI E BELLE LETTERE

TRADOTTA IN ITALIANO

D. MARIA MADDALENA GINORI,

Illustrata colle Note, e colle Figure incise in Rame.

TOMO PRIMO.





NAPOLI MDCCCV.

A SPESE DE'SOCJ

Con licenza de Superiori .

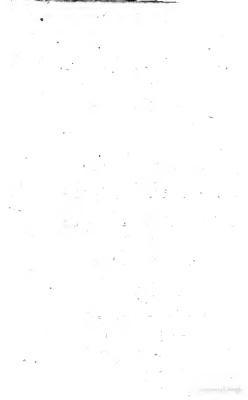

# A SUA ECCELLENZA, LA SIGNORA MARCHESA

D. TERESA

NE' FOGLIANI, SFORZA, D' ARAGONA

Dama d'Onore di S. Maestà la Regina delle due Sicilie, etc. etc. etc.

#### MARIA MADDALENA GINORI NE'PANCRAZI F.

IUNA persona forse ha mai, con più ragione, e premura, presentato verun Libro ad alcun Personaggio, con quanta soddisfazione io consagro a V. E. questa mia, qualunque siati, Traduzione. L' autorità desa 3. gli

gli Uomini, o sia per la mal concepita idea, o per la loro gelosa pretensione, ha sempre procurato di costituire il nostro Sesso in una tal oscurità d' ogni scienza, ed erudizione, che, se talora abbiam tentato d'erger la mente, e spinger la nostra curiosità oltre i confini, a Noi da Loro prescritti, nen an dubitato di deriderci, quasi che le occupazioni di spirito, e gli ameni Studj fosser d'altr'omeri soma, che da' nostri. Per assicurarsi in tal caso dalle di loro censure, evvi d' uopo d' un valevole patrocinio, o, per parlar cogli Antichi , d' un buon Genio tutelare. Di questo appunto a me fa di mestieri, per aver forse osato di por la falce in quella messe, che credon gli Uomini a loro sol riserbata. Ma qual timore potrà mai ingombrarmi l' animo , qualora io , pubblicando questo primo Tomo della tradotta Mitologia ; lo fregio col Nome illustre di V. E., ch' ha sortito in dono dal Cielo mente si illuminata , e che tutte cin se contiene raccolte quelle rare doti , che divise fanno altrui sag-, gio, e fortunato? Rammentando. dunque a loro una Persona del mio, Sesso, cotanto maggiore d' ogni eccezzione ded in cui vedesi quantunque può il femminile talento, deggiono gli Aristarchi, e gl' indiscreti Censori rispettosamente tacere. Ne ad altri, che a. Voi doveva offrirsi la Storia , e la Religione di tanti Popoli, a Voi dissi, che avendo visitate tante Corti'd' Europa , ed osservate tante Nazioni, ne avete distinti i diversi costumi e appresi gl'idiomi, e Tavvisati gli usi , il naturale, e l' Istoria, onde fattane d' ogni no tizia conserva, vi siete resa il più bell' ornamento d' ogni più elegante, e colla Società . Oltre queste

ste luminose prerogative, che sono tutte di Voi, quanto ancor potrei dire, o Madama, de' Vostri grand' Avi . e della chiarissima antica Stirpie Vostra, se non mel vietasse appunto il virtuoso vostro contegno Bastami intanto, che unitamente cel Vostro Nobilissimo Consorte vi degniate di gradire quest' attestato della sincera mia stima, e di leggen Voi queste Carte; non dico già Essto; che, fra le gravissime cure di due floridi Regni, non può fissare la sma attenzione su meno seri trattemimenti, e direbbesi forse, che io ... In pubblica

Si longs sermone morer sua

tempora ..

Il Cielo intanto vi feliciti, o Madama, com' io desidero, e come Voi meritate.

£ /41,

PROE-

## PROEMIO

DELLA. TRADUTTRICE.

O non pretendo già plauso de questa mia Traduzione; tut-Originale : Avrò io soltanto fatto il pregio dell'opera, se favorevolmente accoglierà il Pubblico l'intenzione, ch' ho avuta, di fargli , siccome io mi lusingo, cosa gratissima, e profittevole insieme . L' Opera in fatti, ch' io presento, non può recare maggior diletto, nè erudizione maggiore. L' idea del chiarissimo Autor Franzese , che veracemente miscuit utile dulci , è vastissima , ed è di somma (a) importanza : Ne in questa solamente, ma in ogn' altra sua Opera (b) ben si ravvisa la chiara cognizione; ed il giusto criterio, ond'era fornito, sulla

(a) Basta legger soluento la prefazion dell' Au-

Egli quivi inoltre con evidenti riprove, e giustificazioni dimostra, non essergli di tanto immensa materia sfuegita forse veruna particolarità,

e necessaria contezza.

(b) Il fu Signor Abare Banier, della Réale Accademia dell' Iscrizioni, e Belle Lettere, ha date alla luce altre sue Opere eruditissime, oltre questa della Mitologia, che ben può direi nel suo genere, comes la saggia Traduttice Ul'accenna, un vero capo d'Opera, tla pubblicata la Spiegazione Storica delle Favole in

Pagana (a) Mitologia, e sull' antiche Divinità.

Eccettuatane la sola Religione del Popolo Eletto, ch'avea ricevuta la santa sna Legge dal vero Ilio, ogn'altra Nazione se ne finse una a suo capriccio, tutta ripiena di Favole, fondate in parte su qualche (b) Storia, o su qualche natural Fenomeno, o sulla corruttela de' propri indegni costumi. Quali tenebre, qual trasporto di passioni, e quali indecenze non vi s'incontrano ad ogni passo! Qual mostruoso intreccio d'erro-

tre volumi in 12. Ha tradotte in Francese le Misamor foit d'Ovidio, e n'ha dilucidata ogni Eavonala; e se ne vedono più edizioni: Ma la migliore è quella colte Figure in rame ad ogni Favola del celebre Picard. Finalmente, unito col Signor Abate Mascrier, diede al pubblico le Gerimonie Religiose di tutti i Popoli del Masdo, colle Figure dellistesso noto Incisore. Ivi pure, sebben ragiona del Popoli presenti, pur vi ha congistio tutto ciò, chescogli antichi Rittha somiglianza, e rapporto-

(a) Mitologia alto non significa, che Dicorso, o Tiattato sulle Favole, dal greco pubes, fazole, c 2025, Discorso. Ma, sin un senso più generale, si comprende sotro un tal nome la cognizione non solo delle Favole, ma eziandio quella della Religione Pagana, de suoi Misteri, delle un Cerimonie, e del culio, col quale essa ono-

iava i propri Eroi , e i suoi Numi .

(b) Appaire il Signor Banier è quello, che sopra egn'altro Mitologo riferisce la maggior parte delle l'avole alla Storia, nè si mostra molto portato ad accettuante l' Allegorle. Quanto allettano le Pavole de Pagáni, piegate coll istoria, altano te pavole de Pagáni, piegate coll istoria, altano tanto de Pagani, piegate coll istoria, altano sipile Allegorle. Queste talora vi an luogo, non può negarsi i ma non conviene abusane. ri è mai la lor (1) Teogonia! E su qua. (1) Teoli follie è stabilita la loro Cosmogonia (2), gonia
tutta al contratio dell' esperienza! Fa neraz de
sorpresa insieme, ed orrore il riflettere, gli Di.
come mai l'umano spirito siasi lasciate mogo.
sì ciecamente sedur dal vizio, ed abbia nia For
pensato così vilmente della suprema Di- del More
vinità. Tutto era contraddizione, ed do era tutto menzogna. Per non udir le
sinderesi del proprio cuore, deificarono
i Pagani (a), ora barbari, es impuden-

(a) Benche Noi chiamiamo col nome di Pagani gli Antichi, non è però antica, nè ideata da loro una tale denominazione : Sembra essa più moderna, e data loro da' primitivi Fedeli . Il Cardinale Baronio in fatti suppone, che derivi la voce Pagano a Pagis, perchè quando i Cristiani divennero padroni delle Città, gl'Idolatri furon' obbligati per l' Editto di Costantino, e poi de' snoi Figli a ritirarsi a vivere ne' Villaggi , detti Pagi da' Latini . Il Salmasio vuole , che ne provenga il nome dall'istesso Pagus , che potea significare Gente o Nazione, e perciò chiamansi ind fferentemente da Noi gli Antichi e Pagani, e Gentili . L'Abb. Fleury dice , che Paganus vuol dir no senz' arme , perchè andando Co tantino da Antiochia contro Mezenzio nel 350., raccolse le sue Truppe, e ordinà, che chi non era baticzzato, o si battezzasse allora , o che lasciasse l' armi , Ozei che elessero quest' ultimo partito, si dissero Pagani ; o pure ei dice , che gli Abitanti de-Pari : cioè i Contadini de' Villaggy, furon l'origine di questo nome , essendo stati git ultimi ad ab' bandonare l' Idolatria , ed in effetto le Feste, Paranali, che da essi si celebravano nel primo mese dell' Anno, durarono più lungo tempo dell' altre .

ti, e sempre ugualmente (a) stelti, qualunque deliuto; ricorsero alla Favola (6), per appoggiare, e dar credito alla loro Religione. e superiori ad ogni rimorso, prestarono ciecamente religioso culto ad ogn' Ente, di molto ad essi inferiore, e ad orridissime (a) Figure; talchè non

(a) Vedrassi nel seguito di si bell'opera a qual folle eccesso giugnesse allora?' umana pervicacia; e cecità nel costrutire il suo Cutto, formando de Vizj stessi nane Devinità. Non v'era forse Morra-le si scellerato, come tale era immaginato più d'uno degl'infiniti suoi Numi. Che più l'Ogni pianna e quasi ogni hestia era sacra . Anzi sembrando pochi gli animali per formanen Deità, inucntaro, no quegl'Idolari; empiamente de' Mostri, a seconda della strana lor fantasia, come Echidna, la. Nfinge, la Chimera, Adubi, &c., e seriamente ne, ragionarono, Ogni cora in somma, fuorchè gli Uomini viventi, era consagrata, e divina. Quindi ben'ebbe ragione un'antico Crissiano Poeta d'idire

Quidquid humus, quidquid petagus mirabile gingunt, gunt, Id duxere Dees, colles, feeta, flumina, flammas, &cc.

(b) Skimarono gli Antichi molto conveniente., e, diverosa la Favoia, e peco meno che non la deia, natono. Almeno nell'Apoteosi d'Omero la Favoia era rappresentata in sembianza d'un Giovane, e che assisteva ad un agrificio in qualità di Camillo, tenende da una mano un Prefericolo, o sia vago aperto di rame, destinato pe' sacrifiz; e nell'altra un picciol disco, pur necessario a tal' 1800. Siccome il termine greco pubes era mascolima, perciò fu dipinta la Favoia da uome. el Camilli erano coloro, si dell'uno, come dell'altro Segs, ch'erano impiegati nelle funzioni subalterame della Religione.

(a) Sone deformissime certamente a leune Figure

di rado accadea, che l'un dell'altro (b)

Ciascuno potea farla da maestro in punti di Religione, per ignorante, ed insensato (c), ch'ei fosso: Bastava tatora un sogno, 'un'illusione, un capriccio, o un turbamento di spirito per coditiure una Cerimonia Religiosa, e create una qualche stravagante Deita, deci

re degli antichi Idoli, spezialmente quelle dell'. Egizie Deità, d'Abraxas, ed altre.

(b) Luciaro, ne uoi Dialoghi mette positivamente in desisione gli. Der , e puri loro Adoratori - l. Poet Euripide , ed Eschilo li negano , e li bestemmiano: Giovenale chiama-pazzo tutto l'Egit. to , per l'insane di lui superstracioni.

.... Qualia demens.

Egyptus pertenta colet; E finalmente. Cieccone, molto spregiudicato sul vafinalmente. Cieccone, molto spregiudicato sul vafinalmente. Cieccone i più saggi uomini del Pagancsimo chi avean parlato di Religione. Nihil tam absurde, tam montructà dici perest, qued. mon dicator ab aliquo Fhileso-

phorum , &c. De- Divin. 1. 3-

(c) Non addurrè gli esempidi questa comune facilità di divinizzare, mentre si troveranne al luego loro. Era ciò conseuco sia tutti i Popoli-, ed era lecito, a, chichessia. In Roma stessa si ammisero cali sogni, e fantasuni. Fra gli odienti idolatri pur si trovano simili credulità. Può idearsi più sciocca stravaganza di quella, che ancolin oggi sussisse in una Regione de Tartari, detta Tanchuin? Ad ono-re-della lor Dea Manipa, un Giovane robusto, e Den'armata,, e che chiamano Bush preso da un entusiasmo, esce furiosamente in alcuni giorni dell'anno per la Città, e di uccide tutti coloro, che incontra. Niuno può offenderlo, ne trattenerlo, mentre si crede ispirato dal Gielo; gli uccisi poi sono gutti divoramente presentati alla suddetta Divinisha.

gno parto di così belle cagioni. Più che andavasi allontauando il Mondo dal tempo della sua Creazione, indi dall' (i)Dilu Epoca del Cataclismo (1), ed in conseverale, guenza da Noè, e. da' primi Patriarchi, più givasi sempre dimenticando della Rivelazione, e Tradizioni Divine; on le immergendosi, senza ritegno, nelle peggiori sregolatezze, più s' ostinava superbamente nella sua miscredenza, più disdegnava la luce, e peggiorando invecchiava; a guisa appunto d' immenso Fiume, che discostandosi dalla pura sua fonte, sempre più nel lungo suo corso

diventa torbido, ed orgoglioso.

Non sono giunte anostra notizia tutte le Cerimonie degli antichi Popoli, ne
tutti i lor Numi, i quali furono, può
dirsi, innumerabili, e talora controvertibili, e varj. Ma questa medesima
varietà, per quanto intrigata ella siasi, ha
pur'essa il suo bello, che nasce dalla diversità appunto di tante strane, e ridicole opinioni. Quando passiamo ad internarci nell'idee de' Gentili (a), a disvelare
i Misteri, e ad illuminarne le carre, e'

<sup>(</sup>a) Il nome di Gentili deriva propriamente dalla voce Gent, o Gentet, siccome li appilla la Sac. S. ottetra. Credesi , che così fos ero denominari, perchè restavano uti geniti fuerani, que è vol. attan di Nitura. e colla ila Legge naturale per gui da; vid contratto gli Ebrei avevano la Legge sussita, e dittara dali.

sembra quasi di vederli, d'esaminarne i loro riti, e ravvisarne i costumi: Ci colpisce, e con piacer ne sorprende la vera contezza, che colla storia giunghiamo ad acquistare del loro Giove, di Pallade, di Nettuno, e d'ogn'altro lor Nume, e miriamo con altr'occhi, quasi al cader d'un sipario, tutte le loro folhe:

Si apprende dunque assai meglio, mercè la Mitologia, gran parte dell'Istoria, essendo (a) stati uomini moltissimi degli Dei: Meglio intendiamo con tal soccorso gli Apologisti della nostra Santa Religione, che con verace zelo oppugnarono la Paguna; più chiaramente comprendiamo i Poeti Greci, e i Latini, ed i nostri ancora: Conosciam pure in gran parte la Cronologia, el'origine, ed invenzione dell'arti, e delle scienze; vi si scorge per entro qualche barlume dell'antica Filosofia, e pur della (6) vetusta Geografia alcun

l'Altissimo . Il Popolo Eletto chiamava Gentili quei Miscredenti , come noi chiamiamo Infed.li tutti coloro , che non professano il Cristianesimo.

tutti coloro, che non professano il Cristanesimo.

(a) Q'esta appunto è la costange opiaione del Sign. Banier. Ce l'insegna la Storia, e cel dimostran gli Ancichi, Ciccone conviene di cò nelle sue Tusculane; e sappiamo, che Alessandro il Macedone, scrivendo dall'Egitto alla Regina Olimpia, sua Madrea, le disse, che uno di quei sommi Sacerdoti, per nome Leone, averagli confessato, che i più celebri, ed i maggiori tra gli Dei de Pagani non erane stati, che uomini Di. dug. de Giu. Dei l. 8, c. 5, c. Cypr., de Idd. vani.

(b) Queste varie cognizioni, ed. ulteriori noe

poco se ne ravvisa. Notiamo l'indole delle lor Leggi, e del·loro pensare;e leggendo quasi ad essi nel cuore, vegg amo in parte la lor Polizia, la Tattica, la Morale, .ed ogni loro Sistema : Onde corredati di tali cognizioni, se rimiransi prische Gemme incise , Cippi , Statue , Medaglie, Dipinture , Amoleti, ed altri avanzi d'antichità, e le nostre Pitture medesime, ne distinguiamo subito l'idea dell' Artefice, e facendola da Letterati, ne eronunziamo il nostro giudizio con tanto piacere, con quanto rossore, e rincrescimento prima, ammessi ad osservare qualche Museo, p Monumento, eramo costretti per l'ignoranza a tacere ..

Se alcuno mai è giunto con pellegrine, e nuove discoperte a penetrar minutamente gli arcani, e le cifre degl'Idolatrici Misteri, ed a ragionarne con metodo, e fondamento, questi al certo è stato, com'accennai, il (a) Signor'Aba-

t'zie, che al dire dell'avvedutissima Tfadnttrice, vengonsi ad apprendere collo studio della Mitologia, e spezialmente nell'Opera del Siguor-Banier, trovansi, dirò, sul sent'ere, e si toccamo di passeggio uelle diverse oncasioni. Non son'elleno lo scopo principale, ma possono su'respetivi articoli recar non poco lume, ed crudimento.

(a) Odasi, come parla di esso il Sign. Ab. Dirlauste nella Prelazione al Dizionario Mittologo: Et après les, excellents Omwaces, qu'adonnès en deniere, lieus feu M. l'. Abb. Banier, de Accedimité del Inser proons, & Belles-Lettres, Quages, qui sembient uvoir epairlé a montre, ne pac

te Banier. Fra' Libri, che dalla dottissima Nazion Franzese alla giornata si danno alla luce, con gran vantaggio del Pubbligco, mexita ben distinto luogo questa fatica del Lettérato suddetto, che, in una parola, ha detto su tal materia quanta

mai potea dirsi.

Se io procuro di conciliar l'altrui stima all'Opera, ch'ho per le mani, ognuno ben può giudicare, quanto io del suo pregio ne sia persuasa, e convinta. Non sole dunque io l'ho letta, ma l'ho tradotta nel nostro Idioma. So, che non è gran merito il trasportare da un linguaggio ad un'altro; ma oltre che da una Donna poco di più può sperarsi, un Libro si utile farà la mia giustificazione. Ogni Lingua finalmente ci presta le sue proprie notizie, e del continuo leggonsi per l'Italia de' Libri, tirati dal Franzese, o d'altronde.

Incoraggita dunque dall'esempio ditanti Traduttori, anch'io mi volli arrolare in

roicil par superflu de domner aujourd' hui au Bublic une nouvelle Mythologie? Le dolle Academicien, que je viens de citer, &c. Nel Volume delle Dipintu- en Farnesiane di Roma, illustrate, non ha molto, con Latine spiegazioni da Lucio Filarcheo, sotto il qual nome modestamethe si occultano du chiarissimi Eucensi Eetterati, onorevolmente vien mentovato l'istesso Antore: Aque hec quidem des mieri sis tententia, Mythologi omnium erudisimi, &c. Tau, XIII pag, 32. Ometto gli ulterion elogi, che gli son fatti dagli altri.

tal numero. Avendo appreso in Firenze, mia Patria, fin dalla più tenera età; l'Idioma Franzose, procurai sempre di conservarie l'intelligenza colla buona lettura, e coll'esercizio, ed ambiva di tradurne qualche bell' Opera. Il P.D. Giuseppe Maria Pancrazi Teatino , e ben noto fra' Letterati per la vasta sua Opera (a) dell' Antichità Siciliane spiegate , mi propose la versione di questi aurei Volumi della Mitologia del Banier Il Signor Filippo, di lui Fratello, e mio Consorte, unitamente con tutti gli Amici, me ne fecero vivissime premure, e mi lusingarono del buon successo. Tanto più fui. stimolata all' impresa, quanto che in Cortona, ov'io son maritata, fiorisce moltissimo lo Studio, com'è palese, sopra l' Antichità, per la celebre Efrusca Acca2 demia, ivi eretta, e donde sortite ne sono pellegrine (b) eruditissime Dissertazioni, e per le nobili dottissime Adunanze, che quivi due volte la settimana tengono, dette le Notti Coritane, ver-

Tutto ciò mi persuase ad esercitar l'ani-

(b) Sono dotrissime, e di somma util tà e diferto quesre Dissertazioni, e consistono in più Tomi.

<sup>(</sup>a) Già due gran Tomi in foglio reale sono ucciti di questa vastissim Opera, ed arricchita insieme di molte Figure in rame. La modesta dell'Autore non permette il diffondermi più a lurgo nelle sue lodi.

mo, quanto a faticar (a) colla caccia il corpo io m'era accostumata. Diedi ansiosamente principio al lavoro, e ben presto il ridussi a fine, illuminata in qualche difficil passo dal Sign. Cav. Fra Giovanni Sernini, pur nostro erudito Patrizio, e perito nel linguaggio Franzese: Non era però mia intenzione il pubblicarne la versione colla stampa ; e sono in fatti già scorsi ott'anni, dacchè il lavoro era compito, e taceva. Ma chi n' avea promossa l'impresa, quegli ancor volse coronar l'opera con farne l'impressione, dico il P. D. Giuseppe Pancrazi. Ei mi svelse tal quale il mio Originale dalle mani, e portatolo seco in Napoli, ivi ne ha intrapresa l' Edizione, subito

(a) A questo appunto allude il Frontespizio . Ivi mirasi la nobile Tra luttrice, in abito succinto, ed in sembianza di Dana, coll'arco in mano, e la faretra ab fiance, che mentre col fido cane va inseguendo i timidi animali, e gli augelli, viene arrestata da Minerva, come tal si ravvisa al portamento, e alle vesti. Ponendo essa all' esperta Cacciatrice la sinistra sulla spalla, aurem vellit, & adnonuit, con additarle un' antico Tempio, o sia il Pantheon, in cui veneravansi tutti gli Dii, e farle insieme inrendere . ch! omai lasciando e le campagne, e le selve, rivolgal'animo a' più profittevoli esercizi, ed apprenda a ravvisare gli-Dei . Assicurandola dal suo favore, essa la conforta all'opera con quel Distico, che sotto leggesi inciso, e ch'è tolto da Ovidio al 1. de Faiti, che ivi per altro è posto in hocca di Giano; Ut possis aditum per me, que Limina servo,

Ad qu scumque voles, inquit, habere Deos.
Ognuno poi sa, che i saggi, e virtuosi consigli furono per lo più dati da Minerva a' Mortali. Un che la mentovata sua grand'Opera, e la cagionevole sua salute glie l'an permesso.

Essendo vastissima la materia Mitologica, forse il Sig. Banier non avea tutto diffusamente spiegato; onde e' parevat che vi fosse d'uopo di qualche Annotazione. 11 Sig. Ab. Basso Bassi, Soggetto ben distinto per le sue qualità, e pel buon gusto nelle Belle-Lettere, ha condesceso di buon grado all' istanze del menzionato Religioso mio Cognato, di apporvi qualche Nota, senza però vole; re entrare in lunghe, e spinose discussioni, le quali, come dice l'istesse Autor Franzese, stancano ben sovente l'altrui discretezza, e troppo talora allontanano dal proposito. Appena ebbe Questi data prima un' occhiata alla mia Traduzione, ed incominciato a distenderne qualche Riffessione, che l'impaziente P. Pancrazi la fe porre sotto il torchio; talchè il predetto Sign. Abate, stretto dal tempo, non ha avuto (a) tutto il campo di

buon Genio intanto, sedente appiè della Dea esecondando il di lei avviso, tiene, accennandolo, aperto il Libro della Mitologia del Banier, collalettura del quale può esattamente porsi in esecu-

zione il consiglio di Fallade .

(a) Mi giustikchetà presso il Pablico il testimonio della discretissima Tradutrice, se io non ho ben addisfatto all'impegno. Mi si affullarono tutte insieme le varie eccupazioni, che richiede un consimil lavorò il Commento sul. Testo, le illustrazioni de' Monumeuri, sebben molti si trovano su 'me-

poter, com' Ei dice, maturare le sue osservazioni, essendo stato obbligato di stenderle tumultuariamente, e con ognisollecitudine. Era inoltre cominciata l'impressione, quando Esso, ed il P. Pancrazistabilirono, per dare più risalto, e pregio all'Opera, d'inserirvi le Figure in rame, le spiegazioni delle quali quanto maggiore applicazione anno recata all'Annotatore, tanto l'incisione delle medesime la cagionato più di ritardo alla stampa.

Queste Figure, poste sotto gli occhi fe-

desimi Libri gil bene spiegati, e replicate necessarie revisioni delle stampe, e delle Figure . Dall'altra parte', urgente preid , non v' era tempo di più diffondersi, e d'esaminare a miglior' agio le riflessioni . L'angustia dunque del tempo, la difficoltà dell'impresa, ma più la cognizione della mia insufficienza m' avrebber certamente disfolto dall' addossarmi un tal catico, se le insinuazioni di due virtuose, e compisissime Dame, ed alle quali io molto deggio, voglio dire la Signora Principessa Pallavicino, e la Signora Duchessa d'Alvito, di lei Nipote, non mi avvessero stimolato ad accettarlo, ed a faticarvi almene subsecivis horis . Intanto , chiedendone scusa', mi approprierò, se m'è lecito, il sentimento d' Ovi dio riguardo alle sue Metamorfosi : Quidquid in his igitur vifit rude carmen habebit . Emendaturus, si licuisset, eram.

Fito ad arte'd'entrare in lunghe ed inutili digresasioni, per non annojare chi legge; ho riportati in verso Italiano i passi de' Poeti Greci, Laini, e Franzesi, a riserva di que' di Vigillo, e delle Metamorfosi, ch'ho la maggior patte copiati dal Caro, c dall' Anguillara, ed ho apposte forse frequenti, ma brievi Annotazioni, con metodo piano, ed istorico; ed ho procarato di correggere quegli effori di stampa, che q'incontraspo nell' Originale.

deli, e perspicaci, non solo appagano (a) più i Leggitori, ma fanno ancora, che nello spiegarle si accennino molte cose, che senza questo motivo non si sareb. bero forse mentovate. I Rami, sebbene con ogni prontezza incisi, si sono fatti copiar fedelmente, come farassi ne' susseguenti Tomi: Procuriamo di darne qualcuno inedito, e di prender gli altri da classici Autori . il rispetto, e lo zelo, ch' abbiamo pel Pubblico, ne ha forse in questo primo Tomo spronato di soverchio nell'apposizione de' Monumenti, essendo giunti fino a 241.: Ma se il Volume per ciò si rendesse alquanto grosso, ed incomodo, ne prenderemo miglior regola per gli altri in appresso. Oltre di che non ogni Tomo richiederà l' istessa quantità di Rami. Ma comunque siasi, in ogn'altro Libro, a proporzione, ve ne saran sempre molti. Il nostro primo, e secondo Tomo, che comprendono i tre primi Libri dell' Originale Franzese servono come d'introduzione, e preliminare al restante dell' Opera; onde gli altri son più dilettevoli a leggersi, e da Noi speditamente si daranno alla luce, essendo tutti già da lungo tempo tradotti .

<sup>(</sup>a) Anche il Signor Banier . com'Ei confessa nella sua Prefazione , concibbe tutto il merito , e la necessità delle Figure ; ma se ne astenne pel maggior dispendio de compratori . Noi abbiamo giudicato meglio d' in Pubblico si colto, ed illustre, com'è quello di Napoli di Napoli di di Napoli di di Napoli di di Napoli di Napoli di di Napoli di N

La nostra mira nell'arricchir l'Opera di tante Figure, e di Note, si è stata, pigliandone il meglio da per tutto, e quasi il più bel fior cogliendone, di proccurare, che non vi fosse più di mestieri di consultare altri Autori su tal materia. Ma convien confessare, che la pretensione è ben'ardua, e n'è difficil l'impresa.

La scelta fattasi della Città di Napoli, ove stampar quest' Opera, non poteva espser migliore; si perchè in questa illustre Metropoli fiorisce (a), come in ogni rempo, il buon gusto, e l'erudizione, sì per esser cotanto popolata, onde ne sembra più sicuro lo spaccio. Vi si rende inoltre, dirò, necessario più questo Libro, mentre ogni giorno le ruine d' Ercolano somministrano qualche nuovo avanzo d'Antichità, sebbene non tutti quei Monumenti, che, n'ercè la virtuosa cura di S.M. il Re delle due Sicilie, si vanno dissotterrando, anno rapporto colla Religion di quei tempi.

(a) Sì negli antiehi, come ne'moderni tempi, sono state coltivate le scienze, e gli ameni studi nella nobilissima, e per ogni titolo riguardevolissima Città di Napoli. An ciò asserito del loto tempo Virgilio, Orazio, Stazio, ed Ovidio, ed altri vetusti Poeti, alcuni de quali sortirono anche nel di lei Regno i natali . Ne' tempi più recenti . senza mentovare le celebri Accademie, che vi fiorirone, a tutti son poti un Giacomo Sannazza. ro, un Giano Anisio, un Giovanni Pontano, Antonio Fpicuro, Bernardino Rota, Angelo di Costanzo,, A canio Pignatelli , Fabio Galeota , Scipion Capece, initamente coll' illustri Donne, Tullia Aragonia , Dorotea Acquavita , Vittoria Colonna , Laura Terracina , ed altri Soggetti finalmente, ch' ometto per non dilungarmi di vantaggio .

Queste son le premesse, è le ragioni, di cui spero ne converra meco il mio Leggitore. Ma il profitto, e la riflessione pita giusta, che dobbiana quindi trarne, si è la somma (a) gratisudine, di cui siamo al vero Dio debitori, or che disgombri da tante tenebre, e sciolti da tanti lacci, riguardiamo l'antiche Religioni, come alerettante assurdità, e chimere, e rischiarati dal divin lume, ch' Ei, discendendo in terra, fatt' Uomo, ne reco, meglio ravvisiamo col paragone la bella sorte, che ora godiamo, d'esser' illuminati dall' unica Verità, e d'aver questa per guida.

(a) Oltre la riconoscenza, che dobbiamo al no. stro celeste Redentore, che ci ha sottratti da tanti errori, io son persuaso, ( per usar la frase de l fu Signor' Abate Gedoin), che la cognizione della Mitologia sempre più ci faccia conoscere la verità della nostra Cristiana Religione; poichè, quan-do seriamente si rifiette, che i popoli più illumi-nati del Mando, gli Egizi, i Greci, ed i Romani si celebri, i loro Savy, e i lor Filosofi istessi an pensato si vilmente della Divinità, anno adorate l' Opere delle lor mani, anno resi enori divini ad Uomini di cui avevane essi fatta l'Apoteosi, e che già eglino avean veduti soggetti a tutte le umane debolezze, non deesi naturalmente couchiudere, che l'Uomo da per se stesso è sincapace di pensare, come è decente, dell' Essere Sovrano; ch'eravi di bisogne della Rivelazione; che la vera Religione è un dono d'Iddio; e che la sola Religione Cristiana è la vera, perch è l'a sola rivelara, e la sola, che dia dell'idee nobili , e giuste della Divinità ? Questo è il feutto principale, che debbe ricavare un Cristiano dalla lettura di queste Favole.

Un consiglio si pio, e salutare servirà alla Tra-duttrice, ed a Me per protesta de nostri Cattolici

## PREFAZIONE

#### - DELL' AUTORE.

Ebbene Noi più non siamo in quei Secoli infelici, ne' quali l'Universo quasi tutto giacea sepolto nelle tenebre dell'Idolatria, non possiam però dispensarci dal saper le Storie degli Dei, e le Favole del Paganesimo; e la Mitologia, che insegna a conoscerne queste Favole, e questi Dei, fa una parte troppo considerabile delle Belle Lettere, per non doverla ignorare. Ed in fatti Noi leggiam giornalmente l'Opere de' Greci, e de' Romani, ed in particolare quelle de' loro Poeti, e difficilmente si capirebbero, se non si avesse cognizion delle Favole, alle quali essi continuamente an ricorso.

Tutto in oltre ci rammemora l'antiche finzioni; le Statue, i Bassi rilievi,
e i Monumenti d'ogni sorta. E di che
in fatti sono ripieni i libri degli Antiquarj, e i Musei de' Curiosi, se non
che di Figure di Divinità, di Strumenti de' Sacrifizj, e di tutto ciò, che a

TOM, I. A. Noi

Risuonano giornalmente i nostri Teatri de' lamenti d'Ingenia, (e) e d' Andromaca, delle furie d' Oreste, e de trasporti d' Achille, e di Clitennestra: Non ci arrossiamo di confessarlo; mi-

(a) Euripide prima compose due Tragedie sopra Ingenia : Ludovico Doice una in Italiano : Rotrou, e Racine in Francese, ed un' altra cominciata da M. Duche, e terminata da M. Danchet . Andromaca è stata pur l'argomento d'una Tragedia d' Luripide . M. Racine l'ha fatta in Francese , che fu tradotta in versi Italiani ; e ve n' ha un Dramma ancora . Euripide ha pur, composto l'Oreste, che viene introdotto in diverse Tragedie Francesi. Achille fu il soggetto di cinque Tragedie Francesi , l'ultima delle quali è di Tommaso Cornelio. Campistron ha pur composta un'Opera, che ha per titolo Achille, e Polissena . D' Achille abbiamo un' incomparabil Dramma del Signor' Abate Pietro Metastasio , il di cui titolo si & , Achille in Scire . Clitenne stra è introdotta nell' Elettra di Sofocle : ed in qualche Tragedia Francese .

siamo sulle nostre scene questi Eroi . ed Eroine sempre con nuovo piacere e spesso vi soffriamo con fastidio altri Personaggi , molto più propij ad ec-citare in noi una nobil' emulazione (a).

Egli è dunque utile , e quasi necessario il sapere la Mitologia ; perciò veggiamo, che coloro, i quali l'ignorano, son creduti mancanti d'educazione, e de' lumi più necessarj ad un' Uomo letterato . Ma poi considerando, che non son le Favole pure finzioni, (come lo provo nel principio di quest' Opera ), che anno una correlazione colla Storia de' primi Secoli e ch' elleno contengono avvenimenti considerabili, e che la maggior parte degli Dei sono stati Uomini, l'Istoria de' quali fa una parte della Storia do' Popoli, che li adoravano, allora la Mitologia diviene un'oggetto più importante , ed insieme più degno della nostra curiosità .

Questo, fondo d'Istoria, nascosto sotto

<sup>(</sup>a) Un'altro moderno illustre Autore Francese dice giudiziosamente l' istesso sentimento na rapporto alle Statue: Facciam più conto d'un Simulacro, che rappresenti un Perseo, un' Appollo, o una Venere , di quello , che esponga a' nostri occhi un' Eree , od Eroina Cristiana , e virtuosa ,

(b) Mancava pure alla lingua Italiana un' Ope-

ra simile, e perfettamente compiuta.

<sup>(</sup>a) In due Volumi in 12. Panno 1710, accresciuto d'un terzo Tomo nel 1715, Se n'è fatta nel 1742, una nuova Edizione appresso Briasson, pure in Franzese, in grazia della Giovenni.

Allegorie, e d'arbitrarie moralità (a). Inoltre gli Autori di queste Mitologie, sforniti delle scoperte de' Letterati, i quali son venuti in appresso, avean seguito guide poce sicure; e Noi siamo oggi giorno in miglior stato di loro, per trattare simil materia. Edin fatti qual lume non ci recano i Meziriac, i Bochart, i Vossi, ed altri molti? E se questi dotti Uomini avessero spiegate tutte le Favole nello stesso modo, che anno fatto di quelle, che avevano qualche connessione colle materie, che intrapresero d'illustrare, non farebbe a noi di mestieri d'una nuova Mitologia.

Per soddisfare a ciò, che il Puliblico da me aspettava, formai il disegno dell' Opera, che presentemente do alla luce. Le mie Dissertazioni su differenti soggetti della Favola, le quali aono impresse nelle Memorie dell'Accademia delle Belle Lettere, e le Spiegazioni, che ho aggiunte alla Fraduzione delle Metamorfosi d'Ovidio, fanno conoscere, che non li ho mai perduta

di mira .

A 3

Fo

<sup>(</sup>a) Si veda nel Cap. I. il giudizio, che l'Autote produce circa le Mitologie, che anno proceduto a questa.

Io aveva già non poco profittatoto; nella mia Storica Spiegazione, delle scoperte de' Letterati dell' ultimo Secolo . ed agevol cosa sarà il vedere in ques:a Mitologia , averle io con tutta applicazione rilette, ed aver fatto lo stesso uso di alcuni Libri , che anno relazione col mio assunto, e che qualche tempo dopo sono comparsi alla luce , ed in spezie delle Riflessioni Critiche su gli Antichi Popeli ; Opera pro-

(1) M. fonda , nella quale l' Autore (1) , per Four cui le lingue dotte nulla anno d'ignomaggio to , fa conoscer per tutto tanta saga cità , quanta dottrina . Ed in fatti , o.

intraprenda di provar l'autenticità d' un prezioso frammento, in maniera da non poterlo più rivocare in dubbio, o disveli l' origine degli Antichi Popoli , o finalmente riporti la maggior parte delle Favole alla primiera, loro sorgente, la fa egli sempre con pellegrina erudizione, e spesse volte con discoperte, sfuggite agli altri Letterați.

Dall'altra parte scortato, nelle mie ricerche, dal lume d'una Compagnia, in cui l' Erudizione più profonda è unita ad una Critica più giudiziosa, mi è ugualmente stata di profitto la pregevole Raccolta delle foro fatiche , e

le sagge conversazioni, che occupano, alcuni momenti delle lero Adunan, ze.

Con tali soccorsi , e per un continuo studio di molt' anni , mi sono persuaso finalmente di trovarmi in istato di pubblicare questa Mitologia, e per renderla adattata alla capacità d' ogni persona, ho evitate, per quanto mi è stato possibile , quelle spinose discussioni , che annojano d'ordinario la maggior parte de' Leggitori ; per non dire su ciascheduno articolo, se non quello, che può essere più utile, ed interessante ; onde si vedra bene spesso essermi stato più a cuore il rispetto lor dovuto , che la stessa mia riputazione ; mentre convien far qualche caso, che un' Autore sopprima alcuni tratti d' erudizione, ch' ha tra le mani, e che non gli costerebbono se non la sola pena di trascriverli.

Ecco dunque il metodo, che mi son prefisso. Allor quando mi servo della testimonianza di un' Autore, ne riferisco ordinariamente le parole, e poi le traduco; e quando manca la traduzione, il discorso, che precede, ovvero che segue la citazione; bastantemente ne fa comprendere il senso. Pro-

A :4

euro, per quanto è possibile, di citare gli Autori più antichi prima di quelli, che son comparsi in appresso: così Ome-10, ed Esiodo tra' Poeti, Erodoto, (a), e qualchun'altro, tra gli Storici, son sempre preferiti a quelli, che son venuti di poi. Non già ch' io fac-tia poco conto di quest'ultimi: anno eglino potuto consultare le Tradizioni, o l'Opere, che sussistevano a lovo tempo; ed i primi senza dubbio non avevardetto tutto; ma qui non devesi dispu-tare della preferenza, ch' io do agli uni sovra degli altri. I Poeti, che ci anno tramandate tante finzioni, son non ostante (dicasi ciò, che si vuole) i primi depositari delle Tradizioni antiathe della Grecia, ed i primi di lei storici, poichè non si cominciò, che molto tempo dopo, a scrivere in prosa. A' Poeti, ed ogli Storici ho talvol-

A' Poeti, ed ogli Storici ho talvolta aggiunte le Medaglie, e le Iscrizioni, essendo queste tanti Monumenti, che autenticano l'antica Tradizione.

Circa i Moderni, che anno scritto fu questa materia, riferisco solamente in generale il lor sentimento, e quelle prove, che mi son parse più conclu-

<sup>(</sup>a) Sembra, che possa aver qui giustamente il suo luogo ancor Senofonte.

denti. Quando an fatto su tal materia qualche particolare Dissertazione, io ne prendo solamente la sostanza, rimandando quelli, che potrebbono aver la curiosità di leggerle, alle Dissertazioni medesime.

Io non credo poi d'avermi a rimproverare d'essermi serviro dell'altrui scoperte, senza almeno render giustizia dell' Autore col nominarlo . Il Plagiato mi è sempre parso un delitto odioso ; e chi potrebbe più di me esser' incolpato di tal mancanza, se accennato mon avessi con diligenza la prime fonti , ov'io ho attinto , e dove necessariamente debhe dissetarsi ogni Autore , che pubblichi un' Opera simile ? Opera, che in vero è di meno onore; che un nuovo Sistema; ma nel medesimo tempo è quasi sempre di magagior'utile al Pubblico. Coloro, che si prenderan la pena de leggere il primo Capitolo di questa Mitologia, ( il quale è una continuazione di questo Proemio ) vedranno a quanti gratuiti supposti si sieno avventurati coloro, che an preteso di ridur le Favole ad un sistema generale: Poiche finalmente , se ciaschedun Popolo ha avute le sue finzioni , ellene son più tosto il frutto

10 della mente umana , sempre portata al maraviglioso, , che conseguenza d'un

premeditato Istituto.

E' mio disegno. di provare in questa Opera, che, mal grado tutti gli adornamenti, i quali accompagnan. le Favole, non è difficile il ravvisare, che racchiudono esse una parte dell' Istoria. de' primi tempi, e che l' Allegaris, e la Morale non sono state il primo scopo, di coloro ; che le inventarono, e ben. lungi dall' aver cangiato sentimento, mi ci son vie più, confermato per mezzo. di nuovi studi . Non è però , che non si trovi qualche particolar finzione, in. cui cercherebbesi in vano una traccia

(1) Ve d' istoria; (1), ma in generale quasi tutte vi anno qualche relazione, ovvero trovansi legate con alcuni avvenimenti, che autorizano tutto ciò, che ha l' An-

tichità di più rispettevole. Credevano un tempo i Mitologi di aver penetrato. il senso d'una Favola . allorche saputo avean trarne l'Allegoria , o qualche moralità , ed a questo ordinariamente si tiducono tutte le loro. spiegazioni . I Letterati d'oggigiorno, persuasi, che le Favole nascondino, sotto ingegnosi inviluppi le Storie de tempi susseguenti al Diluvio, anno atteso

a to:

a toglierne il misterioso velo,, che celava agli occhi, dei poco avveduti le verità, che racchiudono.

Vi sono de tempi favorevoli a certe opinioni, e quella della verità delle Favole talmente predomina, che ormat bisogna o rinunziar di buona voglia alla speranza di trovarvi alcun senso ragio, nevole, o riferirle all'Istoria.

Ciò non ostante, può farsi contre tal' opinione una difficoltà, che da bel principio sembra incontrovertibile. Come riportare all' Istoria: tutto ciò, che i Greci, per esempio, raccontano de' loro Deir, quando questi medesimi vivevano nel tempo, da loro stessi chiamato incognito? Qual' istoria può ricavarsi da un tempo ignoto, e che tale più non sarebbe, se qualche cognizion se ne avesse?

Per meglio comprendere una tal difficoltà, convien: ricorrere alla celebre: distinzione di Varrone, che divide, i tempir in: Incognitir, (1): in Favolosir, ed in (1) Ve Istoricir. Contenevano i primi ciò, che Capi V, era successo nel Mondo fino ad Ogige; di que ed in tal tempo eran vissuti gli (a): Dei, sto Fomo.

(a) Marco Varrone ser ser appunto di tutti gli.
Dei t L Opera si trova citora da Si Agostino,
Lattanzio, ed altri, ma non è giunta a

Arrivano i secondi da Ogige fino al ristabilimento dell'Olimpiadi, nel quat tempo comparvero gli Eroi, ed i Semidei. Il tempo Istorico finalmente riconosceva il suo principio dall'Olimpiadi.

Per rispondere a tale difficoltà, dirò in primo luogo, che questa divisionemon riguardava che i Greci, imperancenche i tempi, da loro chiamati incegniti, aon esan tali por l'Asia, nà per l'Egitto, ove erano possenti Monarchie, ed un Sistema di Religione, stabilitovi fin da' Secoli più rimoti. I' Greci non vi erano ancora, o erano un Popolo rozzo, e vagante, senza leggione, mentre i Popoli d'Oriente godevano di tutti i vantaggi, che l'Arti, e le Scienze sogliono arrecare.

In secondo luogo, acciocche questa obbjezione avessse qualche vigore, bisognerebbe, che quei Numi, de' quali si vuole descriver l'Istoria, tirassero l'origine della Grecia; imperciocche potrebbesi allera rispondere, che nulla di 
setto sapendo i Greci del tempo, nel

tempi nostri. Il Fettarca, nel primo Capitolo del Trio sio d'amore, per dire entre le Deità, dice sutti gli Del mentovati da Varrone; Totti son qui prigion gli Dei di Varro.

benere som ant bargian Ber trer un antrag

quale pretendevano , che fossero vissuti , non era loro possibile di tramandarne a' Posteri la Storia : ma questi' Dei erano a loro stranieri . Le Colomie, che in diversi tempi vennero dall' Egitto, e dalla Fenicia a stabilirsi in Grecia, vi portarono la Religione, e gli Dei de loro Paesi . Non può negarsi tal verità , ed Erodoto, istrutto nella Religion degli Egizi da' loro medesimi Sacerdoti , positivamente l'afferma . Traevano dunque gli Dei pe' Greci l' ori-gine loro dall' Egitto, e dalla Fenicia, ed avevano in queste due Regioni, molto tempo prima delle Colonie, che passarono in Grecia, riscosso un cultoreligioso (a) . I Fenicj , e gli Edizj , che da' primi Secoli avevano colnivate le Scienze , e l'Arti , avevano scritta la Storia della lor Religione ; e niente nell' Antichità è più celebre de' Libri , cui

<sup>(</sup>a) Anzi, sorse prima di questi due Paesi; nella Caldea si sono ador ari questi Dei. L'Astronomia, cola intradotta per regoltre il, pubblico Culto, essengito varie Figure, per dinotare il Sole, la Luna, e le dodici Costellazioni, sorto cui passava il Sole, onde il Propelo potesse regolarsi a Questo Figure a poco a poco passareno per Deità, ingrana dite poi, e a adornate dagli Egia, Così forse dall' Astronomia ne derivatono i primi femi dell'Idolatica, come pur ne deriva la pitura, e la saria.

cui Mercurio Trismegisto (a) su tal. materia avea composti . E' vero , che la. lingua, in cui furono scritti cera sacra, e non intesa, che da Sacerdoti ; ma non si può egli supporre , che i Capi delle: Colonie, che andarono a stabilirsi nell' Isole del Mediterraneo , dell' Arcipelago, e della Grecia, conducessero seco alcuni di quei Sacerdoti , acciocchè avessero cura delle cose spettanti alla Religione , e che Questi ne istruissero: i. Greci , quando accettarono il cultodelle Divinità, che quei Stranieri avevano nel: loro paese trasportate ?

Nessuno mi neghera tal' supposto ; giacche. da turtir si conviene , che Inaeo, (b); il quali condusse nella: Grecia la prima Colonia , v' introducesse l' usodi questa lingua sacra , cioè a dire i. Geroglifici, co' quali si esprimeva: anzi , molto, tempo prima dell'arrivo di

que-

(b) loaco non dall' Fgitto, ma dalla Fenicia per mare condusse la Colonia in Grecia, ove fendò il Regno d' Argo . Poteva però sapere questa misteriosa Lingna .

<sup>(</sup>a) Accaderà di parlare altrove di Mercurio Trismegistorche vuol dire tre volte grande. Le fiorit l' arti , ed il commercio in Egitto , insegnò la Geo. metria per gli allagamenti del Nilo , inventò egli . le Lettere , e non già Cadmo , e regolòsil culto " degli Dei. Lasc'd molti Libri di Teologia, d' A. stronomia, di Gennetila, e di Medicina ...

questa Colonia, avevano gli Egizi, cominciato ad istruire i Greci su le materie della Religione. I Pelasgi, che 19, dovonsi contare tra più antichi Abi-11, tatori della Grecia, onotavano, de-12, ce Erodoto, alcuni Dei, de quali 12, cognizione alcuna non avevano, of-13, ferendo ad essi in generale le lor 14, preghiere, e i Sagrifizi, Volendone fi-13, nalmente sapere i Nomi, consultati 15, ton l'Oracolo di Dodone, unico al-13, lora in Grecia, ove li appresero, 15, de certi Forestieri, che ne facevano, 15, le funzioni.

L'Oracolo di Dodone, secondo tall' Autore eravi stabilito (a) da una Donna Egizia, e questi Stranieri, che istruirono i Greci, non potevan esset

che Egizj ..

Ma ancorche alcuni di questi. Dei fossero originari della Grecia, o che l'avessero conquistata, come Giove, ed i Principi Titani, e che, mediante questa conquista, se ne fosse fatta la loro Apoteosi in quei tempi, ne' quali l'uso delle lettere era ignorato da' Greci, non vi

<sup>(</sup>a) I Greci però fingevano, che l' Oracolo di Dodone aveiv il suo principio da una Colomba parlante, fungita dell'egitto, per gue in Epiro, overa quest Oracolo. Si spiegherà altrare la Favela. Bil libi. 4.

vi erano altre maniere per trasmettere a Posteri i fatti illustri? Feste, Giuochi, tuni, Cantici, Colonici, ammasi
si di terra, o di sassi, e finalmente una
tradizione di padre in figlio: Tutte
queste cose eran proprie a far conoscere quegli Uomini celebri, che meritati avevano i divini onori. Quindi
non è dunque impossi ile il saperne
la loro Istoria: e le spiegazioni istoriche delle favole, che trasmischiate vi
sono, anno tutto il lor fondamento.

Tal volta succedon nel mondo Fatti si luminosi, che mai non si perdono di memoria. Tali sono state nell'antico le conquiste de Priacipi Titani; i quali, come dice la Sacra Storia, (a) an dominato sopra la terra, e quelle di Bacco, ovvero Osiride; ed in qualunque maniera ne sia passata la rimembranza ne Posteri, certa cosa si è, non essersi queste obbliate, e che Diodoto Siciliano, e gli altri Antichi, che ne anno scritta l' Istoria, inventare noce le avevano.

Che gli Dei del Paganesimo sieno sta-

(n) litt sunt , potentes a saculo , Viri famosi .
Genet. cap! 6. 4. lpse ( Nemrod ) capit esse pogeno in tarm for dese, cap. 10. 8.

stati i Patriarchi degli Ebrei, come molti Letterati pretendono, ovvero che sieno stati gli antichi Re dell'Egitto, di Fenicia, e di altri vicini Popoli, ciò io presentamente non esamino; ma è sempre certo, che la Storia loro era cognita, e che si avevano Tradizioni, delle quali potevasi far conto.

Se, dopo tuttocciò, ch'ho detto, è vero, che si possono riferire alla Storia le favola degli Dei, nessuno, a mio credere, porrà in dubbio, che il simile non possa farsi di quelle degli Erroi, e de'Semidei, essendo stati li Greci in grado di tramandarcele.

Egli è inutile presentemente di cere care, quando tempo stessero senza l'uso delle lettere. Nessuno mette in dubbio, che almeno non l'avessero da Cadmo ricevute, il quale portò loro l'Alfabeto Fenicio, come a suo luogo sarà da me dimostrato. Or gli Esoi della Grecia, ed i Fatti, che furon l'origine dell'Eroismo, sono posteriori allo stabilimento della Colonia, che sotto la condotta di un tal Capo si stabili nella Beozia; e però in un tempo, nel quale non mancavano ajuti a' Greci per iserivere la Storia loro. Il nome di Favoloso, che da Varrone data

dato al tempo, in cui comparvero gli Eroi , il quale ( secondo Scaligero ) chiamar dovevasi tempo Eroico, non ci porta già a credere, che nulla di positivo sapevasene, poichè la Conquista degli Argonauti , la Guerra de' Centauri , e de' Lapiti , le Fatiche d' Ercole, e le due Guerre di Troja, e di Tebe sono Fatti incontrovertibili . Il dotto Autore Romano non ha dato a quel tempo , per altro motivo , il nome di favoloso, se non perchè la Storia di tali Successi trovasi mischiata d' un' infinità di finzioni; lo che non deve sembrare strano : imperciocche, le tante volte a' Greci è stato rimproverato d'aver sagrificata la verità alla naturale inclinazione, che avevano per il mirabile , nelle Storie più recenti , e più cognite ; come l'avrebbon'eglino zispettata in quei tempi si rimoti, ne' quali non riusciva si facile di ravvisarne la falsità ?

Mettiamo ancor tal risposta più in chiaro. Sono i Greci stati istruiti dagli Orientali, e particolarmente dagli Egizi nelle Storie degli Dei, che eran vissuti nel tempo da Varrone chiamato Favoloso. Ad essi insegnò Cadmo le lettere, e li rese abili di scrivere da

per se stessi la Storia degli Eroi Ioro, cioè a dire del tempo Favoloso . L' Opere , che contenevano questa Storia, sussistevano, secondo le apparenze, al tempo. d' Esiodo, e d'Omero, dalle quali essi ne tirarono il fondamento de'lor Poemi , o lo dedussero almeno da una Tradizione allora molto recente . Sono persuaso , che tali Poemi furon cagione, che si perdessero molte antiche Opere ; posciache spesse volte è accaduto, che la comparsa di un buon Libro ha fatti dimenticare e sparire i libri scritti prima di esso : Ma non essendosi Omero, ed Esiodo sere viti di tutte le Tradizioni, che al tempo loro, erano, ricevate, Poeti, che dopo loro sono comparsi, ne anno fatto un grand uso; perciò se ne ritrovano. si differenti in Sofocle , in Euripide , ed in altri tragici Autori . In quanto poi agli altri Scrittori , che in appresso anno raccolta in prosa la Storia degli antichi successi, come Apollodoro, Diodoro, ed altri, essi anno ricavato ciò, che raccontano, o da questa Tradizione stessa, o dall' Opere le quali ancora a' tempi lor sussistevano e che pure erano state composte sulla traccia d' altre più antiche. Nei

Nella maniera sudetta si è in ogni età conservata la Storia degli Dei , e degli Eroi , la quale è stata nel tempo medesimo il fondamento della spiegazione Storica delle Favole, Ma supponghiamo, per una breve digressione, non avere i Greci, che assai tardi scritto, e che Omero sia stato il primo lor' Autore e che la loro Poesia sia cominciara con questo Capo d'opera, (lo chesarebbe certamente molto straordinario;) sostengo nondimeno, che egli avrebbe trovati bastanti ajuti pe'suoi due Poemi . Nulla aveva la Grecia di più saero, che le Favole, le quali componevano gran parte della sua Religione, e , se mi è permesso d'asserirlo , non potevano perire . Pitture , Statue , Giúochi , e Feste, tutte ne tenevano sempre viva la memoria ; ed Atene (a) la quale , secondo Pausania , in tutti i quartieri della Città, ed in tutti i Templi, aveva tali Pitture , e Statue, sola ne avreb-

<sup>(</sup>a) În Arene il Iusto delle Statue eran eccessivo, come quello delle Pirture; perciò florirone tali Ari, in quella Città sopra ogn'altra della Grecia; Non solo ogni Deità, ma ogni grand' Uomu era in tal guisa onorato. Basti il dire, che al solo Demetrio Falereo ne furono eretre ben trezento. Miziade fu dipinto, dopo la celebre Vittoria di Maratena. Cern. Nija.

rebbe potuto conservare la Tradizione,

Aggiungasi a tutto questo, che alcuni Savi della Grecia, non appieno soddisfatti delle cognizioni , a loro comunicate da quelle Colonie, che in differenti tempi si erano nel Paese loro stabilite, andarono da per se stessi in Egitto per ritrarne delle nuove . Ve ne furon di quelli ancora, i quali intrapresero questo viaggio avanti la Guerra di Troja, cioè a dire nel tempo da Varrone chiamato favoloso . Diodoro, che ancor'egli era stato in quei Paesi, positivamente lo afferma, e porge un' esatto ragguaglio delle cognizioni , che quei Savj tratte ne avevano , le quali poscia comunicarono a' Greci , 3, I Sacerdoti, dice quest' Autore, (1) leg-(1) Lib.
3, gono ne' loro Annali, che tra essi 1, cap.
3, erasi veduto Orfeo, Museo (a), Ma-, lampo (b) e Dedalo : (c) ( non parlo

(a) Musco ha meritato d'esser distintamente introdotto da Virgilio (lib. 6. Encid.) a parlare colla Sibilla negli Elisj. Sono rimaste alcune sue Opere, e fra l'altre, un l'bro de' Giuochi Istmici, in cui parla di due sorte di contresa, l'anna in ono di Nettuno, l'altra in onore di Melicetta. Nat-Cent. Cep. 4, lib. 8.

(b) Melambo fu celebre in Medicina, nella Bottanica e nella Divinazione, Istui i Greci nella Religione, cel esso ne fu adorato qual Semideo. (c) Dedalo fu il ristoratore della Scultura,

d elia Architettura.

7, d'Omero, nè degli altri, che fatto
7, avevano lo stesso viaggio ne' tempi
7, posteriori alla Guerra Trojana ') e non
7, vi è alcun di essi, che non mostri
7, qualch' indizio del lor passaggio, o
7, del loro soggiorno, come sarebbe à
7, dire il loro Ritratto, o qualche lor'
7, Opera, o alcun luogo, che il nome
7, d'essi ritenga. Danno eglino ancora
7, diverse prove, dalle quali si corosce,
7, che tutti quei Savj anno cavato dall'
7, Egitto tutto ciò, che vi è stato di
7, più ammirabile nelle Scienze da loro
7, professate. Orfeo, (a) dicon gli Egi7, 2j,

(a) Non già per la dolcezza del suo canto , e della sua lira Orfeo rese incantati, e stupetatti gli Uomini, ma pe'sublimi suoi sentimenti. Non sono già sue, come pur Grozio nega, le Opere, che corrone soggo il suo nome; ma i frammenti bensi, che di lui ci an conservati Suida, Cedreno, ed Ensebio, seno ammirabili, Evvi, dice egli, " un' Essere incognito, il quale è il più sublime. " ed il più antico di tutti gli Enti, e il Produt-,, tore di tutte le cose, in fin dell' Etere . e di , tuttociò, ch'è al di sopra dell' Etere . Questo , Ente suSlime & Vita , Luce e Sapienza . Questi , tre Nomi distinguono la medesima , ed uni-, ca Potenza, la quale tutti gli esseri visibi-,, li , ed invisibili trasse dal nulla .. . Proclo nel suo Timeo ( pag. 95. ) ei conservo pure un altro prezieso avanzo della Teologia d' Orfee . ", L' Universo fu prodotto da Giove . L' Empi-, reo , il profondo Tartaro , la Terra , e l' ,, Oceano , gli Dei Immortali , e le Dee , tutto ciò che fu, tutto ciò, che è, tutto ciò, che sarà,

, zj , ha riportato da un tal viaggio i , suoi misteri, le sue Orgie, e tutta la Favola dell' Inferno . Pretendesi . che abbia Melambo portate dallo stesso Paese in Grecia le Feste di Bacco, , la Favola di Saturno , la Guerra de' , Titani, i pericoli, e le disgrazie de-, gli Dei ec.

Cosa inutile sembrami presentemente il descriver ciò, che racconta quest'Autore di simili cose ; altrove io ne parlo: ma certa cosa si è, che questi Savi ebbero dall' Egitto molte, cognizioni intorno alla Religione, e i suoi Mi-

steri .

Erodoto (1) è di sentimento, che (1) Lib. questo stesso Melambo, uomo saggio, e illuminato, avesse dagli Egizj appre-

" era originalmente contenuto nel sen fecondo di ", Giove, en'è sortito . Giove è il prîmo, e l'ul-, timo, il Principio, ed il Fine. Tutti gli Esse-,, ri da lui derivano. Egli è il Padre primiti-,, vo, e la Vergine Immortale. Egli è la vita, , la cagione, e la forza di tutte le cose . Non , vi ha che una sola Potenza; non vi ha che un solo Dio, non vi ha che un solo Re univer-" sale di tutto " . Gli stessi sentimenti adottarono pure i Seguaci di Oifeo , come si vede nel famoso Testo dell' Autore degli Argonauti : "peodo". тятог та жаг пото теля полорияти срата : Argen. Stepb. p. 71. Edit. Fugger, an. 1566. G. Plat. Cratil. p. 276. Convien confessare , che , sorprende un Pagano, quando ragiona così. Ovidio pone in boc-ca di Orfeo parole consimili Mesam. Ib. 10. Ab ove Musa parens ; ecdunt Jovis omnia Regno, &c.

so, e poscia a' Greci insegnato ciocche spetta al culto, ed a' Misteri di Bacco, aggiugnendovi qualche idea di suo capriccio. Vi è però questa differenza tra. due Scrittori; assicura Diodoro di Sicilia, aver Melambo tirate queste cognizioni dall' Egitto, ove viaggiato aveva; al contrario vuol' Erodoto, averle apprese da Cadmo; lo che non è punto contrario al mio assunto.

Anno dunque i Greei ricevuto molto ajuto per conoscere, e trasmetterci la Storia degli Dei, e molto maggiore ancora per quella degli Eroi; e con ciò perde tutta la forza l'obbiezione de

me proposta.

Dovendo la Mitologia contenere non solamente tutto eiò, che concerne agli Dei, ed ali Eroi, spiegandone le Favole, e dimostrandone la lor'origine, ma dovendo insieme comprendere il Sistema dell' Idolatria, la sua sorgente, i progressi; e tutto ciò, che spetta al culto, ed a riti del Paganesimo, dimostro io in quella, che presentemente propongo, tutte queste differenti materie; ed ecco l'ordine, col quale ho creduto di doverle disporre.

Dopo aver nel primo Capitolo ponderate le cognizioni, necessarie ad un

Mi-

Mitologo, ed esposto il parer mio circa le differenti Opere, che trat-tano della Mitologia, procuro di ri-trovar ne' seguenti la verità delle Favole, e ne riferisco le varie origini, le divisioni ec. e questa è la materia del primo Libro, che serve a me d'introduzione, necessaria per l'intelligenza dell' Opera. Contiene il secondo le differenti Teogonie de' Popoli conosciu-ti ; de' Caldei , Fenicj , Egizj ; Atlan-tidi , Greci , Indiani (a) , Cinesi , e Selvaggj Americani ; ed in questo si vedrà tuttociò, che anno pensato costoro circa la creazione del Mondo, e l'ori-gine de loro Dei - Tratto nel terzo della sorgente, e progresso dell' Idola-tria, facendovi vedere a qual' eccesso si avanzò, e l'infinito numero delle' Divinità, dalla medesima adottate . Passando poscia al culto di questi Dei, parlo delle Vittime , de' Sacrifici ; TOM.I.

<sup>(</sup>a) Di questi tre ultimi mentovati Popoli, eioè Indiani, Cinesi, ed Americani, niuno Autore ha sì bene esposti i Riti, e le costumanze, quanto il Signor Banier nella sua dottissima Opera delle Cerimonie Religiose di tutti i Popoli del Mondo. E' divisa in sette Tomi in foglio, ed arricchita di-più centinaja di Figure in Rame del celebre Pia card .

degli Strumenti, che in tal'atto di religione adoperavansi; de' Sacerdoti, de' Tempj, degli Altari, de' Boschi Sacri, degli Asili, e delle Feste ec. Nel quarto, che sarà una continuazione del terzo, tratto delle Super-stizioni, che l'Idolatria approvava, e ciò mi dà campo di favellar de-gli Oracoli, delle Sibille, delle dif-ferenti sorte di Divinazioni, degli Auspici, degli Aruspici, degli Augu-rj, dell' Astrologia giudiciaria, del-la Macia, de' Presagi, de' Prodigi, dell' Espiazioni; de' Voti (a), e dell' Evocazioni ec. Espongo nel quinto i sentimenti de' Filosofi ; degli Storici , e de' Poeti sopra la natura degli Dei , e de' Genj, che introdotti avea la Gentilità ; e dopo d'aver diviso que-sti Dei , e questi Genj in differen-ti. Classi , termino guesto Trattato dell' Idolatria con alcune riflessioni generali, proprie ugualmente a farne conoscere la stravaganza e l'eccesso, al quale fu trasportata.

Ma non bastando di aver fatto cono-

<sup>(</sup>a) L'Autore qui par che intenda de' Votamenti, come su quel di Codio sia Greci, e quel de' Deci sta' Romani.

noscere in generale questi Dei, e dovendo darne una più precisa idea, ed una più ordinata Istoria, parlo subito di quelli degli Egizi, degli Arabi lor confinanti, e di quelli degli Etiopi. Da questi passo a quei de' Cartaginesi, e degli altri Popoli dell' Affrica, la Religion de' quali è a noi cognita; e questo è il contenuto del sesto Libro. Ragiono nel settimo di quelli de' Caldei, de' Siri, de' Fenici, de' Persiani, de' Cappadoci, e degli altri Iopoli Asiatici; e spingo queste ricerche sino a quelli degli Sciti, de' Samari, e degli altri Popoli Settentrionali dell' Asia.

Viène in appresso la Storia degli Dei d' Europa, cioè di quelli de Greci, de Romani, de Galli, de Germani, e degli Spagnoli, ec. materia immensa, che io ho divisa in più

Libri .

Finalmente io ragiono degli Eroi, e de' Semidei, e per darne una prù particolar contezza, mi avanzo nel fondo della Storia antica del'a Grecia, de' Popoli, che l'abitavano, e di tutti gli Avvenimenti, che la resero illustre: e termino finalmente quest' Opera colla spiegazione di quelle

Prefazione dell' Autore .

Favole, le quali non anno connessione, nè attacco veruno co' Fatti, negli altri Tomi già riferiti .

Trovasi in ciaschedun Volume una Tavola de' Capitoli , la quale serve per vedere con più ordine tutti i soggetti, che io tratto, e nel fine dell' ultimo una Tavola generale, la quale ho cercato di render più utile, che sia

stato possibile.

Desideravano alcuni, che si fossero in quest' Opera disegnate le Figure degli Dei; ed io confesso, che desse sarebbon servite per facilitarne l'intelligenza (a), e spesso mi avriano risparmiato delle descrizioni; ma oltre che avrebbero molto aumentato il prezzo. he creduto, che fosse bastante l'indicare i Libri, dove si trovano, resi in oggi assai ovvj. e comuni.

<sup>(</sup>a) Abbiam procurato noi in parte di soddisfare su questo il desiderio del Pubblico ; onde in egni Tomo si troveranno parecchie Figure, in-cise in Rame, le quali serviranno per maggiori intelligenza della Fayola, o Deità, di cui si trat-42, e che abbiam tolte da buoni Originale, e libri stampau.

# LA MITOLOGÍA,

## E LE FAVOLE SPIEGATE COLLA STORIA.

## LIBRO.I.

Nel quale si contengono le Quistioni preliminari, necessarie per l'intelligenza dello studio della Mitologia.

VANTI d'inoltrarsi nel discorso della Mitologia, e
nella spiegazione delle Favole, che la compongono,
ho stimato, esser necessario di esaminar prima molte generali Questioni, l'intelligenza delle quali sara utilissima a quelli, che
leggeranno quest' Opera.

#### CAPITO BO L

Riflessioni generali sopra la Mitologia:

A cognizione della Mitologia non L'è certamente oggigiorno così necessaria, quanto ella parve a' primi Pa-B 3 dri 30 La Mitologla, e le Favole dri della Chiesa, i quali sulla rovina dell'Idolatria avevano intrapreso di stabilire la Religione Cristiana; o di giustificare con dotte Apologie questa medes ma Religione dalle calunnie, che contro di essa si pubblicavano. Dovevan' essi penetrare i Misteri più reconditi del Paganesimo, per farne conoscer tutti gli errori , e dovevano rispondere ad arguti Filosofi, i quali per diminuire l' assurdità del culto, che ad essi rimproveravasi, facevan ricorso ad alcune spiegazioni allegoriche, colle quali parea che dessero un senso ragionevole alle pratiche più scellerate . Perciò pubblicaronsi le Opere di Porfirio (a), di Giambli-

(a) Contro l'empio Perfirio principalmente inveirono i 5. l'adti « Nel suo Libro de Abstin. car. ha
procurato appunto di scemar l'orore, e l'indecena. della Pagana Religione: vi ha insigne invilipp-ti mille errori intorno agli spiriti, ed all' Anima
juna, e dopo la morte. 51 è peggio espresso circa la purificazione degli Ua nin da' peccat: Pone
1 Demonj uel rango degli Dei; e si confonde, e
vontradice da se stesso nel riferire la risposta dell'
Oracolo d'Apollo, da esso consultato per ritirar la
h oglie dal Cristianesimo i

co ,

Affettarono peiò questi quattro mentovati Filosofi di sparger talora nell'Opera loro sentimenti morali ; ed è celebre quello di Plotino,

Spieg. colla Stor. Lib.I. Cap. I. co , di Procolo , di Plotino , e d'altri molti Platonici Filosofi : e da ciò ne provennero le Apologie de' padri de' primi secoli, di S. Giustino, d'Arnobio, Teodoreto , Lattanzio , Clemente Alessandrino , Tertulliano , S. Agostino , ed altri .

La verità finalmente ha trionfato dell' errore ; e se ancor trovasi tra barbare, ed ignoranti Nazioni qualche residuo di antiche Superstizioni, questo non è già autotizzato dalla Religione ; e si è dileguato ancora da per se stesso a misura che il Mondo si è reso più illuminato

Ciò non ostante ardisco d'assicurare, che là cognizione di questa medesima Mitologia in oggi è ancorautilisssma . Forma ella una parte delle B 4 bel-

che favellando del Cielo esclama : Fu riendum est ipstar ad carissimam Patriam, & ibi Pater, & ibi emula . . . . . . & similem Dee fieri . Lo riporta S. Agostino l. 9. de Civ. Dei. L'istesso Santo aggiugue a'suddetti Filosofi Apulejo di Madacera Affricano. Ma i nostri Santi Apologisti del Vangelo non combatterono solo , e confutarono quei della Setta Platonica, ma si scagliarono ancora contra i Filosofi della Setta Italica, istituita da Pittagota, e contro i Seguaci della Setta Jonica , di cui fu Capo Talete Milesio.

32 La Mitologia, e le Favole Bolle Lettere, ed è di grand'ajuto per l' intelligenza de Poeti , e di alcuni Istorici , che raccontano le antiche Favole , o vi fanno frequenti allusioni . Per tutto trovausi queste Eavole, e sono ancora l'argomento della maggior parte de'nostri Drammatici , o Lirici componimenti , e delle nostre pitture . Levesi dunque consessare in primo luogo, che allor quando si leggono i Poeti , e che trovansi queste antiche finzioni, cui con tanta leggiadria an saputo essi maneggiare, si prova una viva curiosità di volerne penetrare il vero senso . In secondo luogo , si deve accordare, che alcune spiegazioni felici, e sciolte dall' inezie deli' Allegorie , e moralità, che com ponevano tutta la scienza de' primi Mitologi , spargono gran lume su questi antichi Autori, e servono ad intenderli con molto maggiore facilità . Ecco i giusti confini ,

So benissimo, che abbiamo su tal materia un gran numero d'Opere, sonto antiche, quanto moderne: non ostante ho giudicato necessario di pubblicare un Opera con più meto-

fra cui ristringo l'utilità della Mito-

Spieg. colla Stor. Lib. 1. Cap. 1. 33 do (a) e più compiuta di quelle, che si son finora vedute . Ciò , che andrò divisando di quelle, che sono a mia cognizione , proverà quando ho asserito , dopo che avrò esortato sinceramente coloro, che anno qualche talento su tal materia , a seriamente faticarvi . Imperciocche s'ingannerebbero, se s'immaginassero , averla io intieramente compresa, e mi conoscerebbero male, se mi giudicasser capace di questa vil gelosia, che suol taluno aver contro quelli, che portan la falce in una messe, che altri sembra essersi riserbata. Il Campo, che io coltivo da tant' anni , è così vasto , che può tener' impiegato un gran novero d' Operaj.

Siccome tali riflessioni potrebbon' esser troppo diffuse, mi ristringerò

<sup>(</sup>a) Convien confessare, che il Signor Abbate Ha, nier ha ordinata questassua Opeta con si accurato metodo, e si regolato sistema, che nulla ha lasciato a desideravisi; ed ogruno ben può ravvissare, quanto sudore, e quanto studio gli costi, Dopo esseri fatte padrone assoluro della materia ed averne ricercata ogni più recondita, e profunda averne ricercata ogni più recondita, e profunda verdizione, allora il hi disresa col bell' ordines che si vede, e ne ha dopo arricchito il Pubblica.

La Mitologia, e le Favole
ad esaminarne in questo Capitolo
solamente alcuni articoli principali .
Il primo, quali debbin esser le cognizioni d'un Mitologo, e quali Libri debba egli aver letti. Il fecondo,
quali utilità possa egli ricavare da sistemi già inventati per la spiegazion delle
Favole. Il terzo finalmente, in qual
maniera gli convenga di condursi nella
spiegazione, che intende di darne egli
stesso.

### ARTICOLO I.

Quali debbin essere le cognizioni d'un Mitologo.

Ntendo per Mitologia la cognizione della Favola, ed insieme della Religion Pagana, de'snoi Misteri, de' snoi Riti, e del Culto, col quale ono-

rava le sue false Divinità.

Facilmente si concepisce, che, per hen sapere la Favola, bisogna aver letti attentamente i Poeti, Omero, ed Estodo, e sopra ogn'altro i Tragici, i quali ne anno ricavati gli argamenti de' lor Poemi, e quelli, che ne anno fatte delle raccolte, in ver-

Spicg. colla Stor. Lib. I. Cap. I. versi, come Ovidio, ed in prosa, come Antonino Liberale , Diodoro Siciliano , Apollodoro (a) , Igino , ed alcuni altri .

Il primo passo propriamente del Mitologo è il saper fondatamente la Favela . Contiene questa varj sensi , che sono come tanti veli, sotto de' quali anno gli Antichi nascoste molle verità . Quelli che si son posti a spiegarle, si sono applicati a differenti partiti , ed ha creduto ciascheduno scoprirvi ciò , che la sua fantasia , o il sistema de suoi studi; l'anno portato a volervi rinvenire . Il Fisico vi ha ritrovati i misteri della natura ; il Politico la regola pel governo degli Stati ; il Filososo la morale ; il Chimico (b) i segreti dell' arce sua , e così degli altri . Quindi vedendosi tanti sistemi differenti , de' quali nè pur' uno ve ne B 67 ha.

Bottanici aucora trovano forse pascolo in tante piante, ed erbe, che in diverse occasioni puè mens tovare la Mitologia.

<sup>(</sup>a) Avvertasi , che quattro sono gli Apollodori? Qui intende dell' Atèniese, e della sua Opera intitolata Bibliothera .

<sup>(</sup>b) A' Chimici forse può lasciarsi la Favola d' Batto, di Mida, di Esone, e delle Nudrick di Bacco ringiovanite, ed altre consimili.

36 La Mitologia, e le Favole ha, che possa soddisfare a tutte le difficoltà, che su tal miteria s'incontrano, come lo vedremo nel seguito di di queste riflessioni.

Sono le Favole di più sorte; Isto-riche, fisiche, allegoriche, Mora-li, ed altre, che non sono che sem-plici Apologi. Le prime sono antiche Istorie, frammischiate di varie Finzioni, ed al parer mio queste fanno il maggior numero . Le Fisiche son quelle, che alcuni Filosofi Poeti inventarono, come dicendo, che l'Oceano era il Padre de Fiumi, che la Luna sposò l'Aere, e generò la Rugiada , e tali sono quasi tutte le Cosmogonie degli antichi Popoli, che in appresso riferird . Le Allegoriche erano una spezie di parabola, che celava qualche senso mistico, come sarebbe quella, che trovasi in Platone di Poro , e di Penia , (a) , ovvero

<sup>(</sup>a) In un Convito, che celebraron gli Dei per la nascita di Venere. Poro Dio delle ricchezze, c. Figlio di Meii, Dea della Prudenza, per troppo sere s' ineb-iò, Penia, o la Penuria credete di votte cangiar sorte, se avesse avitto un Figlio da Poro. Ebbe l'intenta, e ne nacque Amore. La Allegoria probabilmente denota, che l'Amore us guagua tutto, ed unisce ancora i due estremi:

Spiege. colla Stor. Lib. I. Cape 1. 37 vero delle Ricchezze, e della Povertà dalle quali nacque l'Amore. Le favole morali son quelle inventate per adornare qualche verità , proprie a regolare i costumi , come quelle di Narciso, il di cui oggetto si è di render ridicolo l'amor proprio allorche giugne all' accesso. Pongo nel genere delle Favole morali, tutti gli Apologi , ove quasisempre si fan parlate le bestie per insegnare agli Uomini i lor doveri , o riprenderne i difetti . (a) Vi sono pur delle Favole inventate idealmente che sembra non abbino altro fine , che di ricreare lo spirito , come sono le Milesie, e le Sibaritidi .

<sup>(</sup>a) Niuno in questo ha sì ben faito il pregio dell' Opera, quante il Brigio Esopo; e con Applogi al quanto più ornati, e diffisi Fedro: Pietro Burmanno. Gudio, d'altri, li an conepatati, edi il Sgnor Marchese Azzolino Malaspina il ha felicemente tradotti in veni Italiani; nas son per anco inediti. L'Abate Lielli, anni sono, diede alle stampe in Roha dodici Apologi in verso elegiaco che fureno tradotti dall'Annotatore in terza rima, e ne faron fatre varie Edizioni. Natal' Conti assegna tra. L'Apologo, e la Favola una terza spezie di tali Finzioni, e sono Esi, ne quali colla senenza è acchuso inische il precetto; e sorio, com'ei dice, per gli Uomini, o non pe' Banciulii Hib.

5. 6. 4 Gli Apolog, furen pur detti Legi de' Gra-gi.

28 La Mitologia, e le Favole Ve ne son finalmente delle Misse, le quali, con un fondamento istorico alludono non ostante evidentemente o alla Morale, o alla Fisica;

Il Mitologo debbe avere una somma attenzione a separare, e penetrare tutti questi sensi, ed a non credere, che una Favola sia puramente fisica, o morale perche fa allusione alla Morale, o alla Fisica; o che sia totalmente Istorica, perche vi si osserva qualche vero successo. Questo è uno scoglio, cui mon ha evitato la maggior parte di coloro, che anno voluto spiegar le Farmole.

Per quel che riguarda l' intelligenza della Religione Pagana, e de'
suoi Misteri, di cui le Favole facevano il principal fondamento, quali cognizioni non debbe aver' acquistate un Mitologo ? Oltre tutti i
Poeti, ed Istorizi, deve egli principalmente aver lette l' Opere de Filosoft, che vissero sul principio della Chiesa, e quelle de Padri, e degli Apologisti della Religione Cristiana, che le impugnavano o dalle loro
calunnie si difendavano i intendo per
questi S. Giustino Marisire, Eusebio,
Clemente Alessandrino, Latanzio,

Spieg. colla Stor. Eib. I. Cop. I. 39.
Teodoreto, Arnobio, e particolarmente i Libri della Città di Dio di

S. Agostino (a) . .

Non avendo adotti ad un Mitologo che questi antichi Autori , non lo dispenso però dalla lettura d'un' infinità d'altre Opere . Imperocche , siccome una buona Mitologia , tal quale giudico, che ella dovrebbe essere, dee contenere , oltre i Dogmi della Religione. Pagana, e le Cerimonie religiose, ancora tutti gli altri articoli di questa Teologia ; i Sacerdoti , e loro vestimenti,. i Tempj, i Segni simbolici de' lore Dei, i Sacrifici , le differenti Vittime , i Misteri, gli Auguri, ed Aruspici, gli Oracoli , le Sorti , i Giuochi , le Feste, e gli Altari ec. quindi è , che passerà ad indicargli gli Antori , i quali deve egli consultare, senza però ch'io pretenda di dargliene una lista completa ... Sopra i Tempi, Indovini, ed Oracoli

<sup>(</sup>a) Per apprendere in parte, e dilegggiare insiene il ridicolo Culto de faisi Dei, forse potrebiesi dar qui luogo al leggiadro Poema dello Schermo degli Dei di Francesco Bracciolini, Genill-Use no Pattojese.

(a) Certamente sono supposti gli Gracoli, che passano setto nomi di Zivioastro ; ma non di meno contengono le più autiche Tradizioni , e lo stile dell'Oriental T cologia ; onde possono qui annovetarsi .

(b) Attende il Pubblico dell'eraditissimo e bea noto Letterato Signor Abate Lami una nuova edi-2 one del Meurho, cui esso ha illustrato con pel-

legrine, e dortissime Annotazioni .

(c) Ancora il Signor D. Matteo Egizio. che si gran fina, e desiderio di se ha lacciato fa? Letterati, nell'occasione, che si trovò in Calabria nel 1640, usa lamina di bronzo, in cui con un Senasus Consultro correggevasi in Roma l'abuso de Baccanal), scrisse egli, illustrando quest' insigne antico Monumento molto erustiatemente di queste troppolice 2006 Escrivis) trautando ese professerus, ta matteria; in Napoli-1729.

Spieg. colla Stor. Lib. 1. Cap. 1. 41 metodo, e chiarezze; per quelli di Mitra . Monsignor della Torre . Vescovo d'Adria ; per quelli d'Ati, e di Cibele . Lorenzo Pignorio ; per quelli d' Iside , ed Osiride , il Trattato di Plutarco su tal materia, e lo stesso. (1). Pi-(1) De gnorio Per l'Oracolo di Dodone in par-Meusa ticolare, Erodoto, il Frammento di Stefano Bizantino il Grammatico, colle note di Giacomo Triglandio, e ciò, che il Signor Abate Sallier ha pubblicato nelle nostre Memorie . Per gli Asili, Giovanni Oriondro, ed il fu Signor Abate di Boissi . (2) Per le Sorti , Au- (2) Volt gurj , ed altri Prestigj , Giulio Cesare Me .. Bulengero . In generale per molte Ce-dell'Aczimonie, e Riti, Pitisco, e Rosi-caddela no; intendendo, come l'ha notato Lettere. Reinesio, che non debbasi prestar fede a quest'ultimo, se non quando riportal'autorità degli Anticht . Pe' Voti , e Tavole verive il Trattato di Giacomo Filippo Tommasini . Per quel che spetta a' Giuramenti, sempre uniti alla Reli-gione, il picciol Trattato di Giambattista Ansenio . Pe' Sacrifizj , e Sa-

men-

cerdoti . Merula (a) . Si può final-

<sup>(</sup>a) Melante Greco ha scritto pure assai bea

42 La Mitologia e le Favole
mente leggere ciò, che il P. D. Bernardo Montfaucon ha ricavato da questi, e molti altri Autori nella sua Antichità spiegata con figure; come altresì un gran numero di altre erudizioni,
sparse nel Tesoro di Grevio, e Gronovio, e nelle Memorie dell'Accade-

mia delle Belle-Lettere. (a)

Ma si opporrà senza dubbio, aver di già Noi molti Trattati di Mitologia, ed un'infinito numero di Autori, ch'anno scritto sopra le Favole. Lo so ancor'io; e con un brevissimo esame di quest'Opere, cercherò di farne conoscere il pregio. Non parlerò di Diodoro Siciliano, di A-

pariero di Diodoro Siciliano, di A-(a) A. pollodoro, (1) nè d' Igino, (2) per poll-A- non aver questi, che raecolte le Fathen.

Apollo.

Cyren.

Dils ne de Sacrifis , come ancora il Greco Androzio-

Hygin. de Stelliv.

(a) Il Signor Ramsay, l'Autor de' Viaggi di Ciro, ha dam modernamente un breve sì, ma profondo Trattato della Mirelogia, oltre cò-, che
sparsamente ne accenna ne divisati Viaggi. Vi si
possono aggiugnere ancora l'eruditissime Dissettazioni dell'Accademia Erusca di Cortona, coranto
applaudite meritamente dal Pubblico. I Comesti
sopra le Favole di Madama Dacier an pure tutto
il merite, e l'Opera di Mi, Baudelet.

Spieg. colla Stor. Lib. I. Cap. I. 43 vole nella maniera di Ovidio, Antonino Liberale , ed alcuni altri , senza riferirle a verun senso ragionevole. Palesato, che si è preso l'assun-to di tale spiegazione, non è guidatroppo sicura. Le cinquanta Narrazioni di Colonne (1) non sono di(1) Couna maggior utilità . Eraclito , ed un' non in Autore Anonimo , del quale abbiamo eles. due Trattati di cose incredibili . anno invero riferito all'Istoria le Eavole che raccontano ; ma quest' Opere , o per meglio dire, tali Frammenti son. troppo brievi , nè si appoggiano adalcuna autorità , che convalidi ciò . che espongono. I Catasterismi di Eratostene Gireneo, (a) ( opera assai minore di quella d'Igino ) contengono l' Istorie delle Costellazioni, e di aleune Stelle ; e per ben conoscere il-Cielo Poetico (b), ed Astronomico, bi-

(a) Eratosténe ha pur lasciato un buen trattato. d' Architettonica.

<sup>(</sup>b) L'Autore dello Spettacolo della Natura ha dato alla luce, appunto sotto il ritolo di Cielo Pobicio, un'accuratissimo Trattato di Teogonia, e merita ben luogo fra' buoni, el e debbonsi le gger fu tal materia, e di in fanti è assai letto. Il titolo, che possa il Libro di Flippo Cessi di Zesen qui nominato, a è: Celum Astronomico Poeticum, seu mishoi gicum. Mara

La Mitologia, e le Favole
sogna averli letti, nello stesso modo
che il Trattato di Cesio, senza trascurare di legger ciò, che su tal materia n'ha scritto l' Abate l' Artiguat. Il libro di Furnuto sulla natura degli Dei non è ripieno che d' allegorie, e però di quasi nessun'utile
per un Mitologo. L' Opera del Filosofo Salustio è un Trattato troppo breve, confuso di Morale, e di Fisica, che nulla contiene di particolare, nè d'istruttivo. Dal solo nome
del Libro d' Eraclide di Ponto, intitolato le Allegorle d' Omero (a) può
giu-

ziano Capaella ha ancora dato un buon Trattato di Mitologia.

(a) Utile però, ma per differente istruzione, è questo libre, e tale l'an gudicato gli Antichi. Gloriavasi Nicerato Areniese di aver tratti dell'Odissea d'Omero morali, ed onorati sentimenti. Se ne rise Antistene: ma il più saggio frà Greci, voglio dir Socrate, difese Nicerato (come si voglio dir Socrate, difese Nicerato (come si voglio dir Socrate, difese Nicerato (come si piò ponte e concetti morali di quell'illustre Poeta potra ben ciasceduno apprendere a diveniti virtuoso. Un'tal sontimento ha forse toloto ancor Dante, allorche disse, Infer. Com. 9.

Voi, ch' avete gl' intelletti sani, Mirate la Dostrina, che s'asconde Sosto il velame degli versi strami.

Quest Eraclide Pontico ha scritto ancora de Re-

Spieg. colla Stor. Lib. I. Cap. 1. 45 giudicarsi della stima, che gli si deve . I primi tre Libri di Fulgenzio Placiade, Mitologo Latino, possono utilmente leggersi . L' Opera di Lattanzio Placido non contiene, che brievi argomenti delle Metamorfosi brievi argomenti delle Metamoliosi
d'Ovidio; e quella di Albrico (1)(1) AlFilosofo il modo di rappresentar gli pric. de
Dei co'lor Simboli. Quello, che ab- lmagi,
biamo di Tolomeo Efestione, non è nibus.
che il sommario di sette Libri, ch'
egli avea composti sopra la Mitologia; dal poco, che n'è rimasto di
tal'Opera, possiam dolerci della perdita di un tal Libro. L'Opera di Partenio di Nicha ha questo di huono. tenio di Nicea ha questo di buono, che ricava dagli antichi Autori le Storie favolose, che racconta; ma non ne contiene un gran numero. Le Metamorfosi d'Antonino Liberale son molto inferiori a quelle di Ovidio; ne riferisce però egli alcune, delle quali il Poeta Latino non ha fatto parola .

Per trattare presentamente de Mitologi moderni, dirò il mio sentimento di quelli, che ho letti. Metto p.s. primo Natal Conti, Autore dotto, e che forse mi dispensarebbe dal faticare sul tal materia, se

46 La Mitologia , e le Favole non tanto prevenuto pel senso allegorico, e morale delle Favole, egli av esse posta maggiore applicazione a rintracciarne l'Istoria . Veramente e'non ebbe quegli ajuti, che Bochart, Vossio, e tant' altri ci anno appresso somministrati colle loro pellegrine scoperte. La Mitologia del Cartari, continuata da Verdier , nulla ha d'istruttivo , nè di metedico. La Genalogia degli Dei del Roccaccio non ha di particolare , se non che l'Autore ha conosciuti, e citati alcuni Libri , che più (a) non si troyano . L' Opera di Lilio Giraldi è buonissima per quel, che contiene, ma, oltre il non trovarvi tutti i Soggetti , che devono inferirsi in una Mitologia , ha trascurata la Storia racchiusa nell' antiche Finzioni; ciò, che di migliore vi si ritrova, si è il Catalogo de' soprannomi degli Dei , de' quali egli parla, e che sembra fetto con molta cura ; quantunque ab-

<sup>(</sup>a) Non è poi di si poco merito l'Opera del Roccaccio i ha bevutto a buoni fonti; e se ha carati Autori , le di cui Opere più non esistono esso me ha presi i nomi da Ciccione, che li aveva letti, e da attri Scrittori;

Spieg. solla Stor. Lib. I. Cap. I. 47
abbia bene spesso tralasciato di dar
la spiegazione di questi nomi . Il Comentario di Vigenero sopra i Quadri di Filostrato e dottissimo, ma
troppo mischiato di Fisica, e di Morale, ed in un linguaggio, che più non
trovasi in uso.

AR =

(a) Omettendo qui per ultimo altre molte Opere, che pur dan lume a questa materia, co\_ me la Storia di Tzeze divisa in Chilliadi , il Poc. ta Eschilo, Apollonio Rodio, le tante Opere di Lociano , Libanio Sofista , Giacomo Wilde , Felibieno , Eustazio , ed altri moltissimi , convien dare il meritato luogo a Grutero, Filippo Buonarroti , Monsignor Fabretti, Antonio Agostini , Abramo Gotleo, Gio: Vaillant, Ezecchiello Spanemio il dottissimo Sig. Marchese Maffei , ed i celebri Musei, esposti, ed illustrati da chiarissimi Sogget ti , come è il Museo Fiorentino del celebre Signor Antonio Francesco Gori, il Brandemburgico des Begero, il Museo Romano, il Museo Farnese i Marmi Torinesi , il Musco Cortonese , illu-, strato dagli eruditissimi Signori , Marchese Venuti, Francesco Gori suddetto , e Francesco Valesio ; il Museo Odescalchi , le Pitture del Palazzo Farnese di Roma , date alla luce in Roma . quest' anno 1753., e spiegate con eruditissimo Comento da Locio Filarcheo, sotto il qual nome si celane due illustri Letterati , una de quali è qui pur'or nominato . Lungo sarebbe il riportar tuito il Catalogo de' Musei , o i Libri degli Antiquarj. Questi , è vero , non trattano per ordine , e per si tema , della Mitologia; ma la mareria tutta , ch'an per le mani , non è che mitologica ; e a di loro Monumenti, dopo gli antichi Scrittori, deve questo Studio la sua verità , la sua forza , E. il suo diletto maggiore .

## 45

## ARTICOLO II.

Quali scoglj debba evitare .

Opo d' aver parlato delle preliminari cognizioni, che dee possedere un Mitologo, io passerò a dimostrargla, qual: scogli fa d'uopo ch' ei fugga, riguardo a'Sistemi, i quali per la spiegazion delle Favole sono stati inventati: poichè siccome non ve n'ha alcuno, che soddisfaccia ogni difficoltà, così non si posson dare regole generati, servibili in tutte le occasioni: Possiamo assicurar non ostante, (i) Esa non esservi, alcuno di tali sistemi (1), me de' dal quale non si possa ricavare qualche propossi vantaggio.

(i) Uno de' primi, e de' più antichi terati, si è quello de' Platonici, i quali coper la si cavare quello de' Platonici, i quali co-

rerati, si è quello de' Platonici, i quali coper la si è quello de' Platonici, i quali cospiega- stretti dall' obbiezioni degli Apologisti zion della Cristiana Religione, l'intenzione Favole, de' quali era di provar loro l'assurdità

del Gentilesimo con quella delle Favole, che n'erano il fondamento, pretesero, che le dette Favole, non fossero se non che allegorie, le quali racchiudessero gran misteri, e sopra gli altri

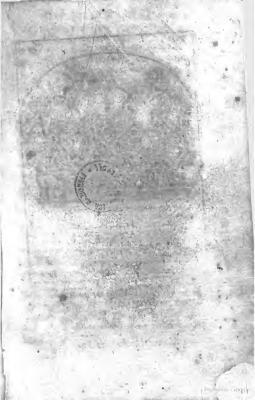





Spieg. colla Stor. Lib. 1. Cap. 1. 49 altri quello delle differenti produzioni delle Cause seconde, animate dalto spirito medesimo, che avevale b 'uppate, e tratte fuori del Caos, eran confuse ; che quell'infinito numero di Divinità , delle quali si rimproverava loro il Culto, non fossero che Genj, (a) d'un'ordine TOM. I.

(a) A ciaschedun Popolo , Città , luogo , ed Ufficio gli Antichi assegnavano, un Genio . in Roma si adorava il Genio Pubblico, vale a dir dell' Impero , o del Mondo . Ad ogni Uomo assegnavasi, dacchè nasceva, un Genio, e ad ogni Donna una Giunone . Trovansi dell' iscrizioni , al Genio Buono dell' Imperadore : il che dimostra , che v'erano i Geni Cattivi ch'eran detti Lemuri, o Mani . Ciascheduno nel proprio di natalizio offeriva al suo Genio fiori, vino, ed incenso. I Geni qualche volta sono stati rappiesentati sotto la figura di serpe, ora d'un Vecchio barbuto ma più sovente d'un Fanciullo, or senz' ale, ed ora coll' ale Il Genio di Roma era un Giovane mezzo coverto dal manto, appoggiato con una mano sulla lancia, e tenendo coll'altra la Cornucopia; Il dottissimo, e ben noto Signor Canonico Mazzocchi nelle sue Annotazioni al Capitolo 8. del suo Teatro Campano Pag. 160, ne parla eruditamente . Ne ragioneremo altrove .

Espongo qui una Gemma del Museo Bellori Tavola 1. riportata da Paolo Alessandro Maffei, nel Tomo 4. delle sua Gemme pag. 79. in cui miransi molti Genj , che a guisa 'di pugili , e lottatori s'esercitano nella palestra . Sono effigiati nudi , in forma d' Amori, coll' ale, for. se per tignificare il Genio, che necessariamen-

50 La Mitologia, e le Favole inferiore al primo Motore, il quale avea data loro la cura del Governo del Mondo; ed infine , che alcune cose a prima vista assurde, ed oscure, nascondessero solamente il mistero della generazione de' vegetabili, e degli Animali.

Non è già mio pensiero il riferir qu'i le risposte de Padri, che provavano a quei Filosofi, che le Favole eran vere Istorie de' loro Dei de'quali troppo tardi cercavano di ricoprire , con ingegnose Allegorie ,

te si richiede in ciascuno, ed in ogni disciplina si dell' animo, come del corpo. Secondo Filostrato, questi sono i Geni umani, o gli Amori, e seco si accordano Silio Italico, Stazio, e Claudiano. Esprime questa Gemma variamente i moti delle tenere membra nelle stringersi colle braccia, e percuotersi colle mani . Uno d' essi , forse superior d'anni ; assiste colla verga, facendo l'ufficio di Progimnaste, se pur non sono due in tal funzione; Un'altro porta la corona , e la palma , per premio de vincitori . Sopra una Colonna vedonsi de'vasi , che solean darsi ne' certami Olimpici , o Pizi ; e sur un'altra evvi un' arco, ed un dardo, duni forse appropriati agli Amori. Un'altro d'essi rotola un cerchio per terra; ed un'altro vuota dell'acqua d'una in un'altra tazza ; vedendosi pure sopra un'altra Colonnetta una conca, che sembra piena d'umoro . Questa Figura è ripiena di moralità .

Spieg. colla Stor. Lib. I. Cap. I. 51 i misfatti ; ne quello ; che replica. vano agli Stoici, i quali non ab-bandonavano la stabilita Religione, se non che gittandosi nell' Ateismo, non riconoscendo altra Divinità, che uno Spirito universale, sparso come la Materia, ch'egli animava; il che viene da Virgilio espresso in questi versi (1):

Quando appare, e quant' d, muo- 1. 6.

ve, nudrisce.

E regge Un , che v'è dentro , o

Spirito, o Mente,

O Anima che sia dell' Universo ; Che sparsa per lo tutto, e per le parti

Di si gran Mole, di se l'empie,

e seco Sì volge, si rimescola, e si unisce. Tal' era in effetto il sentimento favorito dagli Stoici (2), di Stra-(1) Cie. I.i.
tone, di Protagora, di Plinio, e de Nat. rinnovato poi da Spinosa . Ma il sistema da me proposto . quantunque falso in generale, per non essere state giammai le Favole opera premeditata, nè composte per esser perfette, non ostante con un ingegnosissima ma niera spiega l' Allegorie, che alcune

52 La Mitologia, e le Favole volte contengono; e Plátone stesso, il maesto de Filosofi, che formarono questo Sistema, avevene spiegate alcune con tal principio

Alcuni Letterati del passato Secolo anno presa altra strada per penetrare il sentimento delle Favole. Pretese il Padre Kirker trovarne lo scio-gliniento nella spiegazione de' Geroglifici, (a) e della Lingua sagra degli Egizj; ma tal pretenzione e falsa in generale, ed insussistente, per la poca cognizione, che abbiamo di tal misterioso Idionia, e perchè con tutte le Favole tirano dall' Egitto la lor' ori-

(a) De'Geroglifici si dovià ragionare altrove. Intanto è da sapersi, che questi sono stati i primi segni, o caratteri, di cui si sono serviti gli Uomini, particolarmente gli Egizi, pet ispicgare i lor sentimeni, senza parlare, con rappresentare animali , piante , pietre &cc. Clemente Alessandrino ne riporta uno, ch' era nel Tempio di Diospoli, che riferiremo al suo luogo. Le Piramidi, che ci restano, sono, tutte incise di questi simbolici segni . La parola viene da l' spos , sacro e Thuow, io incido I Sacerdoti, che prefedevano all'invenzione, iscrizione , e cura di questi segni, eran detti Gerogrammatèi . Suida riferisce , che uno di questi Sacerdoti predisse ad un'antico Re d' Egitto, che un saggio, ed illustre Isdraelira averebbe umiliaro l'Egirto . Questo appunto . come ogn' un vede, fu Moisè.

Spieg, colla Sstor. Lib I. Cap. I. 58 enigine. Non ostante, essendo stato questo uno pe' primi Paesi abitati pooo dopo la dispersion de' Figlj di Noè è e comparende le Favole del pari antiche, quando questi prima separazione e gracchè l' Idolatira, colla qual son congiunte, allora appunto cominciò, nulla è più uti e par la loro intelligenza, e per rendere un Mitologo capace di spiegarle, quanto la cognizione della Religione, e de'Riti di questo antico Popolo, e perciò l'Elipo Egeziaca di questo dotto Gesnita può utilmente leggersi.

Il celebre Bochart ha creduto di trovare la spiegazione della maggior parte delle Favole negli equivoci dell' antica Lingua de' Feniej ; ma riuscirebbe insussistente il suo sistema, se si volesse troppo estenderlo. Non sono state tutte le Favole de Fenici inventate; ne noi possiamo assicurarei di bastantemente intendere il loro linguaggio, per riuscire nella discifrazione di quelle, ch'eglino ritrovarono . Gli è vero però , che i Fenici sono i primi Popoli, ch'abbino esercitato il commercio, e la navigazione, e non si può rivocare in dubbio, che non siensi trovati in quasi

54. La Mitologia; e le Favole
tutte le Isole del Mediterraneo, sulle Coste dell' Asia Minore, nella
Grecia, e fino nell'estremita delle
Spagne, molti contrassegni della lor
dimora in tali differenti Paesi; e
vestigi della loro Religione; e perciò quali lumi non può spargere su
le Favole la cognizione delle Liague, e qual'ajuto non può ritrassi
dall'Opere di questo Letterato? Quali
felici spiegazioni non ha egli fatte, o
pur non le ha somministrate, principalmente al Signor Le-Clerc, e a
tant'altri?

Il Sistema di coloro, che riferis vogliono le Favole alla Sacra Scrietura, malamente intesa, ed a corrotte Tradizioni, è certamente falso, se parlar vogliamo in generale. Vi sono nelle Favole un' infinità di cose, che non anno relazione veruna co' Fatri, descritti ne' sacri Libri; tantopiù che questi erano custoditi da un Popolo geloso della sua Religione, niente comunicato, molto disprezzato, e poco conosciuto avanti le conquiste (a) di Alessandro. E' facile non ostan-

<sup>(</sup>a) Alessandro il Grande, stando ancora sotte l'assedio di Tiro, marcià verso Gerosalem-

Spieg. colla Stor. Lib. I. Cap.I. 55 ostante di persuadersene colla lettura delle Opere del Padre Tommasini, di Monsignor' Uezio , dell' Autore "dell' Omero Ebraizante, del Libro intitolato, Theologia Gentilis, di Daniello Clasenio , e del Confronto della Favola colla Sacra Serittura , e più ancora delle Riflessioni del Signor Fourmont, il Maggiore, sopra gli antichi Popoli; i quali Autori son giunti a discoprire nelle antiche Finzioni alcune tracce delle Tradizioni Ebraiche. Ma per dir ciò , che penso su tal articolo, ciascuno de' mentovati Autori è andato ben lungi dal vero . E' cosa assai pericolosa il lasciarsi abbagliare dalle prime apparenze di somiglianza", che el colpiscono, e questo è uno scoglio, nel quale molti Letterati anno urtato . Se il fu Monsiguor Vescovo d' Avranche si sosse contenteto di dire , non essere

me coll'idéa di punirla 'per negare contribaaioni. Ma giuntovi, così Iddio canglogli il cuote, che rese molti anori al Gran Sacerdore Jaddo, sali nel Tenpio, ed offerse sagrifizi a Dio nella maniera, che gli prescrisse il Sommo Sacerdote, alle di cui suppliche accordò ogni richiesta al Popolo degli Ebrei. Stapl, e si compiacque quell' illustre Conquistatore nel leggere le Profizie di Daniello, che avean predetto si luogo tempo prima la sua gloria, e il suo impero.

56 La Mitologla, e le Favole cosa difficile di ritrovare qualche correlazione fra Moisè, ed il Mercurio de' Greci, (cosa per altro, che potevasi naturalmente trovare tra due. Persone , sia nel carattere , o sia in qualcheduna delle loro azzioni ) lodevol sarebbe d' averne fatto il paragone, ma che, innamorato di questa scoperta, si sia lasciato trasportare fino a credere, che il Legislator degli Ebrei fosse stato (a) il modello di quasi tutti gli Dei de' Pagani, come Maria sua Sorella, e Sefora sua Moglie, quello delle loro Dee . viene ad essere ciò uno di quelli obbagli, in cui ne suole talvolta far

(i) Vedasi cadere una grand' erudizione (1). la XIV. Sorgente dello stesso Moise sieno stati cogniti delle Favole al Cap. V. ove dim ostrasi più diffusane, ie ou = a Ri-

ne sione .

a' Pagani, è un fatto, che forse non (a) Non puè sostenersi questa proposizione se si rifletta che al tempo di Moise era l' Idolatria per ogni Paese assai distesa, e predominante, ed aveau corso le Favole nell'i-

Che i viaggi d' Abramo, e quelli

stessa Grecia, che tante ne ha inventate; e già fin dal tempo di questo Santo Legislatore contavansi floridi Rogni nella suddetra idolatra Regione, essendo egli morto sotto il Regno di Davao, decimo Re degli Argivi, di Ericone, quarto degli Ateniesi , e di Corace , sestodecimo de'Sicioni ; ed avevano già gli Affiri in Aminta il loro decimottavo Regnante .

Spieg. colla Stor. Lib. I. Cap. I. 57 sarebbe difficile di provare; ma che questi Viaggi, ed i prodigj, che vi furron operati, sieno stati l'oggetto degli antichi Poeti nella Storia di Giasone, e dell' intrapresa degli Argonauti, questa è una pretensione, che, per quanti siasi affaticato un moderno Autore, non ha potuto renderla probabile (a).

Quan-(a) Questi si è M. Lavaur nel suo Libro intitolata : Storia della Favola confrontata colla Storia Santa; è diviso in due Tometti , ov'ha ristretto ciò, che si ritrova diffuso nell'Opere dell' Idolatria del Vossio, e della Denostrazione Vangelica di Monsignor' Uezio, Il confronto riguardo alla Spedizione degli Arg nauti col viaggio degl' Isdraeliti, è questo . " La Favola, or dice egli comincia appunto, co ne la nostra-" Storia Santa, da' Capi della Schiatta de' pro-, pij Eroi . In vece d' Abramo essa mette At-, hamus, facendolo figlio d' Enlo, Re de' Venso ti ; come Fenicio , form sto da quello d' Aelin-, che vuol dir venti, e tempeste, come quello , di There , Padre d' Abramo , significa in E-. breo che suffis &c.,. la som na tutto il fone damento del paral llo consiste , per quanto par, re , nel significato del nome d' Lolo , e di quello di Thare: Ma questo dotto Francese ha urtato anch'esso in uno scoglio , secondo la fiase del Signor Binier , per la troppa etudizione. Eolo : Padre d' Athanas . o Aramante fu-Greco, ne mai in Re de' Venti, e visse da un secolo poma della Guerra Trojana . L'altro ; che fu Re de' Venti ( per la gran cognizione della natu a , e diversità de' medesimi ) regio nell'Isole Valcanie . o Rf stie , dette pourdal "isse qualche anno dopo la

Quantunque poi sia certissimo, che non dal grembo dell'errore sia sortita la verità, ma che questa medesima mal'intesa abbia prodotto si gran numero di Favole, le quali annoper più secoli sedotto quasi il Mondo intero, e che in conseguenza coloro, che anno cercato di scoprire questa istessa verità nel fondo dell'enrore, sieno degni di lode; ad ogni modonon si può a meno di non censurarli, per aver troppo inoltrate le loro congetture, come per esempio, quand' anno asserito , che trovavansi molti vestigi del gran Mistero. della Trinità nell' Opere di Platone, come San Giustino, Eusebio, Clemente Alessandrino, ed alcuni altri an creduto ; o nelle Figure Geroglifiche della Tavola Isiaca (b), come alcuni

(a) Questa Tavola Isiaca è forse il più anfico Monumento, che abbiam di pesente, il
fu treveta nel Sacco di Roma, l'anno 1524,
ed incisa pià, volte in rusta la sua grandezaa. L'Originale fa riperduto nel. 1730. Evvi
tua gran numero di figure; ma è un troppo
avvinturarsi il voler' accettarne una spiegae
aione, o che sia Iside cogli Dei d' figito, e
qualche Sistema di quella Religione, o qualche
tato zapne Morale ècc. Vi sono quasi tuti i
Numi d'Egitte, in, più azioni distinte, come
in un Teatro. Il Pignono nella sua Mense
filiaca forse megli ed oggi.





Spiege colla Stor. Lib.I.Cap.I. 59
assenirono; ovvero nella Divinità
degli antichi Germani (a), conforme (1) Germ,
ha lasciato scritto il (1) Clawerio; o Antiq,
ne' trè principali Dei dell' Indie Orientali Brama, Vichnou, e Routren;
o pur nell' Idolo a tre Teste del
Giappone (b), o in quello del Pe-

fpiegazione, e dopo di esso il Padre kirker ; ma talora spiega enigmi con altri enigmt. Se

ne favella altrove , d' Iside .

(a) Gli anfichi Germani, secondo Cesare ; adoravano il Sole, Vulcano, e la Luna . Thcito dice , ch'eran loro Numi principali Mar. te, e Mercurio, ed avevano il loro Ercole .. Gli aleri loro Dei erano Thaiston, e Manna suo figho ; Alcis che era Minerva , adorata pur da? L'acedoni ; Herta, o Herius, ch'era la Terra, o la Madre degli Dei ; Latobio ; ch' era Esculapio. Grodo, ch'era Saturno, & Crono; Bastherice; Prono, forse una delle Noreidi ; Trigla , Donna a tre teste, forse la Dea Triforme, adorara nella Lusa. zin; Porevish, che aveva cinque teste, ed una sul petto, ed era il Dio della guerra; o il loro Marte; Suantowith, che avea quattro teste, e presedeve oure alle battaglie ; Radegast; Siwa, ch'era Venere, o Pomona, e Flins. A suo lungo ne ragio eremo pià differente .

(b) Qiest lde lo è quello; che i Giapponesi Tav. 2, chismano Amida: lo riputano Supremo Comandante dell'Inghi Celesti, e 'Salvator dell' Ahime Umane. Ne diamo qui tale e quale espressa la sua Figura, colle sue tante braccia, der mestrarlo potentissimo e co caratteri, che forse indi herauno il di lui nome, o i suot attributi. Ahime tracce di simil culto per si zinvergono fa altri Poppii Idolatri, e questo

medesime Idolo Amida è comune anche a' Ci-

60 La Mitologla, e le Favole

11, chiamato Tanga-Tanga, nome;
che, secondo Acosta, significa uno in

tre, o tre ia uno; questo è un volersi distinguere con erudite singola
rità, in pregiudizio di quella verità

medesima, cui uno si fa gloria di

rintracciare Iddio avrebbe egli ri
velato a quei Popoli quest' ineffabil

Mistero d'una maniera più chiara, che non avea rivelato agli Ebrei?

La Religione ci persuade a credere, che sieno tutti gli Uomini originari 'd' uno stesso stipite ; ed è incontrastabile verità , avere alcuni tra lero conservata, dopo ancora un lungo tratto di tempo, la rimembranza di certi avvenimenti, i quali non è così facile, che vadino in dimenticanza, come sarebbe il Diluvio, malgrado la differente maniera, con cui i Popoli, i più lontani da noi , ne anno raccontata l'Istoria & coloro, che lianno poi discoperti: ma pretendere di trovare fra queste Nazioni, indizi de' nostri Misteri, una conformità evidente de' lor costumi

nesi, ed a' Tattari. L' abbiamo tolto dalla, celebrarissima one a del la Stonia Generale dele Gorimonie, e Costumi Religiosi de sutti s Popoli del Mondo del Signor Abate Bauier.

Spieg. colla Stor. Lib.1. Cap.1. 61 con quelli de primi nostri Patriarchi, attribuire ad essi una contezza anche esatta dell'Orgie di Bacco, de' Misteri d' Iside, e d' Osiride, della Favola di Giasone, e di Medea etc. quest' è un' espore, nel qualle sogliono sovente incorrer coloro, i quali, abbagliati al primo lampo da qualche raggio di simiglianza, cominciano a formare un Sistema, cuà poscia cercano con istentati paragoni giustificare.

Il Sistema di coloro, che riferiscono le Favole all' antica Istoria . ma sfigurata da' Poeti, i quali sono stati i primi Storici, sembra in oggi. il più gradito . To pur lo seguito 3. incoraggito dal buon successo di alcuni Letterati dell' ultimo secolo , i. quali anno in questa maniera felicemente spiegate alcune Favole partis colari . Ma pur'avrebbe questo Sistema i suoi difetti, se si pretendesse generalmente riferir tutto alla Storia, mentre egli è certo, ritrovarsi. delle Favole, le quali non sono che semplici allegorie o di qualche virth, o vizio, o pure delle produzioni, e Fenomeni, della Natura ; ed altre vi sono , il cui fondamento è isto69: La Mitologia, e le Favole istorico, quantunque, per darcele s oredero, sieno ricorsi alle Allegorie, come nella Favola de' Figli di Niobe , che perirono nella peste , che afflisse (a) Tebe, e che poeticamense dicesi , essere stati uccisi da Apollo, e da Diana , perchè attribuivasi la morte repentina , e la contagiosa degli Uomini ad Apello; e a Diana quella delle Donne , come scorgesi in molti luoghi d' Omero; e ciò perchè credeasi , che la peste fosse un' effetto dell'influenze (b) del Sole, e della Luna, disegnate nelle. frecce di queste due Divinità.

Preso un tal Sistema, con queste, ed altre modificazioni, egli è il più ragionevole, e quello, che più soddis-fa:

(a) Questa peste afflisse tutta la Frigia Cierrone sembra, che voglia spiegar la ragione ancora, perché fingeis Nibbe trasmutata in Saxo: Es Niobe fingitur lapidea, proper estrmen, credo, in luciu silentium. Tuse. Lib. 3. Dell'afflitta Niobe pur came Dante, Purg. C.12.

O Niobe, con che occhi dolenti Vedea io Te seguata in sulla strada; Tea sesse, e seste suoi. Figliuoli spensi

(a) Da diverso effecto si è compora, e fatta derivar la Favola del Serpente Pirone, ucciro da Apollo. In questo rese, non che recarle, liberò Apollo de pestilenziali influenza la Terra.

Spices colla Stor. Lib I.Cap.l. 63 De melle spiegazioni ; intendendo , che non pretendasi di voler così esporre tutte le circostanze d'ogni Favola, e che per ben riuscire in detta spiegazione , convien leggere i Poeti più antichi , come sono Omepo, ed Esiodo, ove le Favole son: descritte più semplicemente, ed accennano con più naturalezza i Fatti, a' quali si riferiscono ; e ciò molte: fiate senza tutti quegli ornamenti : che in appresso vi sono stati aggiunti, per renderli o più rispettabili, contenendo essi gran parte dell' la Religione, o più strepitosi , perchè l'uomo è naturalmente portato. al maraviglioso . Potrei addurne più esempj; ma mi contenterò di quello di Bellerofonte , la di cui Istoria. è a lungo nell' lliade (1) descritta , (1) lliadi senza che ivi sia fatta menzione del l. a. Caval Pegaso , il qual pure in ap-

presso si disse, essere stato da Minere va domato, per farne un dono a quest' Eroe (a) Lo stesso antico Poe-

<sup>(</sup>a) Natal Conti-assegna diverse allegoriche spiegazioni di ciò, che Sugesi di Bellerofonte per del suo alato Destriere, lib 9. p. 274. Questo Cavallo, morto Bellerofonte, for da Giove dato all' Aurora, pel suo carro. Lyve-lek ig Aframete.

64 Li Mitologia, è le Favole ta non fa ne por menzione de Centauri, secondo l'idea, che in appressoso se n'è formata . ce il rappresenta come gente feroce, e brutale (a) e non come mostri, mezz' Uomini,

e mez-

(a) Tali appunto sono stati questi, chiama-fi Centauri ; uomini d' orrido asperto , e di conforme ferocissima indole. Il solo Chirone fra essi è state virtuoso; onde mentò luogo fra lo celesti Costellazioni . Lucrezio ancera da filosofo nega esservi mai stati veramente tal mostri di que forme, e due nature Dib.5. L'erba Centaurea ha tratto, non v'ha dubbio, il nome da' Centauri; e lo accenna ancor Virgilio ( Georg. 4. ) dando a quest' erbas di disgusto o odore, e sapore la erudezza de Centauri. Quest' erba, aitri dicono, guari-la ferita di Chirone . Di questo Chirone si è trovata una rara, ed egregia Pittura fra le ruine d' Ercolano. Egli sta in atto di osservare il Fanciulletto Achille, che apprende a suonar la cetra . Due Centaurr in piccolo di marmo Egizi) ha pur trovati nel 1725. Monsignor Furietti in Tivoli, ov' era la celebre Villa del Imperadore Adriano; L' Arte-certamente pud arivar fin quis, essendo un vero. capo d'opera della Scultura, come può ben distinguersi delle loro qui annesse Bigure . Sta uno di que ti colle mani legate dictro, e mostra in volto l'affanno, e-sendo to mantato da Cupido, che sovrastavagli vincitor sulla gropapa, ov'è solo adesso il segno, che vi fu posto dallo Scultore , ma non si è troppo l' Amorino. Questo for e significa , che Amore vince, e dana anche i cuo i più barbari , e feraci. Ha una fo ta ispida barha, come ce li de crivon gli Antichi, & hirsutam Centaju rus habens h rrentem barbam ( Nonnus Dionyliat. 50. 14. v. 164. ) Sutto , verso la baie , si Scor-











Pag. 65.



CENTAURO, E CENTAURA

- For

Ta.s.





Spicg. colla Stor. Lib.I.Cap.I. 65 e mezzo cavalli, ed io credo, che Pindaro sia stato il primo a dipingerli in questa guisa.

Non dico già, che nè pure una Favola fosse inventata al tempo di questi antichi Poeti; perchè essi non

ne

scorgono pendere, avvinti d' un un l'accio, due Cembali, o Crembali (per quanto pare), rapendosi , essere stati i Centauri del correggio di Bacco, onde dassi loro ancer la lira, e la t bia. Eyvi scolpito nel contorno della base il nome de' due Artefici ; ( sebbene, apparisce più distinto nell' altro ) che furono Aristea, e Papia; ed Acistea certamente fu peritissimo . Tiene l' altro colla sinietra una Clava un pò ritorta, come molti assegnano a' Centauti, o un gresso adunco bastone pastorale, datto Pedo da Latini, come conviene a gente agreste, ed incolta, e la Mebride avvolta all'istesso, braccio. ch' era una pelle di daino, ad uso di pastorale ammanto; e porge in alto la destra; e sotto ad esso scorgesi la siringa di sette canne, che parimente conviene d' Pastori. Dall' Iscrizione sembrano queste Statue essere da loro Artefici forse configrate a Venere, o date da' medesimi per essere ammessi alle Feste Afrodisie, mentre vi si pagava l'ammissione.

Si travano ancora le Centaure femmine , Tav. 5. come sivedein un Canto, riportato nei Muse e Romano Tav. 44. che rappresenta una Centaura, che insieme correndo can un Centauro, questi colla doppia fixula, essa co' cembali, o. Nabli, tiran il carro, ove mirasi assiso Bacco, col tirso in mano. Nel Gorleo trovasi una Gemna incisa, che rappresenta un Centaure con un Fangiulletto sulla groppa Fig. 116. Far. 2. ma questi non è Cupido, ma un Gazzone cello. a cul il Centauro insegna a saettate,

nel che essi erano molto destri .

66 La Mitologia , e le Favole ne parlano : Eglino non anno avuta idea , nè occasione di far menzione di tutte. Ecco com' io l'intendo. Quando raccontano una Favola, quello, che non ne dicono, pare che non sia stato inventato che dopo di essi: per ragion d'esempio-Esiodo dice, che Giasone ebbe da Medea Medo, nè dice di più ; da ciò io conchiudo, essere stato dopo di lui aggiunto a questa Favola, che Medo fosse il Padre de' Medi . Esio+ do non averebbe potuto ciò asserire, poiche i Medi , che cominciarono a farsi conoscere settecentocinquant'anni in circa avanti la venuta di Gesù Cristo, non potevano esser cogniti ad un Poeta , che visse otsocent' anni avanti quest' Epoca . Quando lo stesso Poeta parla di Maja, una delle Plejadi, e Madre di-Mercurio , nulla dice delle ser altre Sorelle, che avevano con essa formata la Costellazion delle Plejadi e meno apcora della settima di queste Donzelle, chiemata Merope, la quale tiensi nascosta, dicono i pesteriori Poeti , perchè era stata la sola a sposarsi ad un' Uomo mortale essendosi l'altre sei accoppiate con

de

Spieg. colla Ston. Lib.I.Cap.I. 67 de Numi. Questa. Favola fisica, la quale ci. dimostra, che per lungo tempo la detta Stella s' immerge. nella profonda immensità del Cielo, e che è mentovara da Ovidio (a). c da Igino, non era certamente cognita ne ad Omero, ne ad Esiodo.

Un' altra regola, che seguir bisogua, allorchè si vuole addottare ill sistema Istorico, sarà di rimaner persuasi, esser la Favola un unto maldigerito; che non fu mai un' Opera. premeditata, nè inventata in un'istesso padre, nè in un medesimo tempo, nè dall'istesse persone. Reci: similatiflessione nel Proemio della mia Traduzione delle Metamorfosi d' Ovidio. Provai medesimamente nella Spiegazione delle Favole, che non aveale l' Egitto, nè la Fenicia vedute na-

<sup>(</sup>a) Non usa in fatti questo silenzio Ovidio: (Fast. 4.) Nomina egli tutte le sette Socelle, che sono Serope, Actione. Celeno. Maja: Etettra, Taigera, e Mérone, sposata a Sisifio,. Uome nottale, vetgognosa per questo di comparire. Altri vogliono, che la nascoza sia Elettra, per non mina le ruine di Troia. Si fanno però uitte vedere, come pur dice Ovidio, (Fass. 5.) avanti gl' Idi di Maggiot. Plejadas adspicits; ennes, sessempse Sorerum. Agrates.

scer tutte, quantunque la maggior parte da questi Paesi sien provenure; che la Grecia, e l'Italia ne averano inventate molte; ce che ve n'erano altresi molte moderne. Tale si fu quella de' Vascelli d' Enea, trasformati da Cibele in Ninfe Marine (a); Favola, che Ovidio ha copiata da Virgilio, senza potere sur al Tradizione andar più inuanzi del tempo d'Augusto.

Aggiungo, che facilmente noi possisamo ingannarci: alcune volte si prende una Favola come nuova, quand'ella è antichissima; onde per non esser sottoposti all'inganno, farà d'uopo, esaminandola, osservare, se possibil fia, di discoprirne l'origine a Credo, che si possa su tal proposito affermare, che i Nomi delle Persone di queste Favole, sono proprissime

(a) . Indi sorgendo , (Mirabit messro) quante à riva in prima-Eran le Navi, tanti di Donzelle Si vider per la Mar sereni aspetti

Eneid. Ils. 9.
Eon ciò furono liberate quelle Navi dall'
incendio. E facile, che Essero fatte fuggire
a tempo, con entrovi le Donne loro Trojane.
Ovidio parla di tali Metamorfosi nel lib. 24.
delle Muszaoni.

Spieg. calla Stor. Lib.I.Cap.I. 60 mi a far conoscere i Paesi, dond'elleno trassero la lor sorgente . Allorchè tali nomi fanno allusione alle Lingue d'Oriente, come sarebbe quello di Cadmo, si può assicurare, che tirano l'origine loro dalla Fenicia, o dall' Egitto . Quando son Greci , come quei di Dafne, (a) degli Eliadi, de' Mirmidoni, d' Alopi, di Galantide , e d' altri simili , si deve credere, che le Favole di tali Soggetti abbin tratto il lor principio dalla Grecia; e quando finalmente i nomi sono Latini, come quei di Carmenta, (b) di Flora, (c) e d' Anna

(a) Dafne in Greco significa lauro: Bliadi Figli del Sole, e furon sette Fratelli, l'un de' quali in Egitto fondo Eliopeli: L' equivoco nacque dall'esser figli d'Elio. Eliadi ancora si chiamano le Sofelle di Fetonte. Mirmidoni farmiche: Galantice, Donnela: Alopi, Volpe.

(b) Carnensa non è altrinenti nome Littono, ma Greco, e viene, secondo alcuni, da καριδικ, cuore. Quest'era una famosa Divinita degli Arcadi, ove rese i sud Oracoli. Ebbe questa Dea da Mercuno un Figlio, detto Eonado, con cui venne nel Lazio, ed il quale, secondo Virglio, fece lega con Enea.

(c, Flora pure e: a Deith antichissima de Greci, sotto il nome di Cloil. Prassitele ne aveva: al dir di Plinio, fatta una Stagua. Foadórata da Focesi, che edificarono Marsiglia, a da Sabini, prima della fondazione di Roma. Anna Perenna era tutta Latina.

70 La Mitologia, e le Favole Perenna, dee giudicarsi, che le Favole, che se ne pubblicano, sieno inventate in Italia. Per conferma di questa regola vediamo, non trovarsi queste ultime Favole fuori del Lazio, nè l'altre fuor della Grecia.

Non è però che tal regola non abbia anch' ella le sue eccezioni; poscia che, se per essere i nomi di Matuta, e di Portunno Latini, si volesse, che la lor Favola fosse nata in Italia, prenderessimo errore, poichè noi li troviamo nella Grecia sotto i nomi di Leucotoe, (d) e di

(d) Leucotoe significa Des candida, e Balemone perito sella palestra. E' detta poi queste Dea Massas da' Latini quia mane oriretar. Greca, e Latuna non è che Isso. Gicer. In Tusc. Isso, Cadmi Filia, non ne Leucotan nominara a Gracii, Mustata habesur a moseris? A poco a poco dal mare sale in Cielo, ed ivi è l'apportatrice dell' Aurora, o pur l' Aurora, medesima.

Etheris , Auroram defers .

Lucret. Lib. 5.
Palemone poi, di lei Figlio, fu detto Portunmo da' Latini, quia portus ab hossibus tueretur; e
perciò gli davano una chiave nella destra; e
come vedesi in molte medaglie. Euripide l'appella Custode, e conservator delle Navi. Senza le prove del Seldeno. Pausania (in Attic.)
chiaramente asserisce, che Melicerta, portan
datlo Scoglio Moluride da un Delfino all' Ist-

Spieg. colla Stor. Lib.l.Cap.A. 7t alemone; e questo Palemone; conte vien benissimo provato da Seldeno, (1) è il Melicerta de' Fenicj. (1) Synt. n tal maniera possiamo discoprire Cyreis. ualche volta l'origine delle Favo-; , ed il lor passaggio dalla Fenicla ella Grecia, e in Italia, ed in atre parti ancora; poichè non evva prepaese, ove non ne sieno state rovate.

Non bisogna però con questo dari a credere, che i Popoli, de'quali o fatta menzione, le abbino invenate tutte: L'Asia Minore, l'Isole, a Grecia, le Gallie, e la Spagna fuono, senza dubbio, da primi tempi bitate da' Discendenti di Giafet, e nesti Popoli ebbero, come le altre lazioni; la loro Religione, e le or Favole allor quando vi si stailirono le prime Colonie di Fenicia, e d'Egit-

no di Corinto, ivi prese il nome di Palemoc: ed in suo onore vi furon da Sisito istiuitti i Giochi Istmici. Altri vogion, che sia
letto Palemone da wañan, agitare, in rapporo alle tempeste del mare, di cui è Nume, e,
h'ei calmando raffrena. Egli, appresso Virailio (Eneida. Iib. 5.) spingendo la Nave di
Zoanto la rende vincitrice nella gura del corcere fra Giochi, da Bnea celebrati in Sicilia a
d onor d'Anchise-

72 La Mitologia, e le Favole e d'Egittos e se queste Colonie trafferirono in quei diversi Paesi le loro Divinità, e il lor culto, celoro, che ritornavano in Egitto, ed in Fenicia, e quelli, che de sopraddetti Popoli vi viaggiarono, per parte loro non trascurarono di comunicarvi la conoscenza delle Divinità, che essi adoravano, prima che gli stranieri giugnessero fra di loro. In conforma di ciò , Ammone , e Belo erano le Divinità dell' Egitto , e della Fenicia nella guisa istessa, che. Giove era il maggiore tra' Numi della Grecia . Trovasi non ostante nella più rimota Antichità , che Ammone , e Belo furon pure chiamati Giove ; il che non può essere d' altronde provenuto, che dal commercio di Religione : del qual adesso ho parlato .

I Fopoli, che ricevevano le Divinità straniere, facevano coll'andar del tempo cambiamenti si grandi nel culto alle incdesime pressato, e tal volta (a) ne nomi medesimi, che

<sup>(</sup>a) Quindi possiam dedurre, che non è regola tanto sicura l'arguir dal nome l'origine, e la patria, dirò, delle Divinità.

Spieg. colla Stor. Lib.1.Cap.1. 73 bene spesso non poteasi più ravvisarne la lor verace sorgente ; e le Colonie, sopraggiugnendo ne' paesi, ove il Culto de' loro Dei era già stato portato da altre, che le avevano precedute, nulla più ne siconoscevano, e credevano, che vi si adorassero Deira diverse dalle loro ; lo che . senza dubbio, ha cagionata molta confusione nell'antica Mitologia. Al-

cuni Letterati (1) degli ultimi seco-(1) Bochart, li anno ayuto molta accortezza rischiararne in parte un' articolo co-rizonio, e sì importante. Anno riconosciuto, molti alti. per esempio, che il Theutat de'

per Seldeno,Le-

Gauli , l' Ermete de' Greci , ed il Mercurio de' Latini , eran l' istesso, che il Thot , o il Thaut (a) degli Egizj: Che il Beleno (6) de' Celti, l'Apol-TOM. I.

(a) Di questo Thot, Thaut, Thoyth, ed Atori altrove se ne ragionerà. Fusebio dice, ch'ebbe in retaggio l'Egitto, ma non fu che Re di Tebe, uno de' quattro Ragni d' Egitto. Insegnò a' suoi Popoli la Geometria, necessaria per le inondazioni del Nilo, l'Aritmetica, e l'Astrono nia diede savie leggi, e fu dagli Egizi venerato qual Nume : Questi è I Mercurio T. megisto.

(b) Baleno, o Bellino era veneratissimo priscipalmente nell' Auvergne già detta Arver nis . Presedeva alla guarigione delle malattie; ed evvi in Francia un Monumento, ov' egli è rappresentato colla testa adorna di raggi, ond' era

certamente Apollo .

74 La Mitologia , e le Favole l' Apollo de' Greci , ed il Mitra de' Persiani erano l' Osiride, e l' Oro degli stessi Egizj : Che Diana , e Lucina erano Iside ; e che l' Alilat (a) degli Arabi , l' Astarte de Sirj , e la Venere Celeste de' Greci erano il Fianeta da noi detto Vespero , o 1' Astro bello . Altri Letterati pure, e tra questi Bochart , il Padre Tommanni, Comberland, Vossio, Uezio, Fourmont, e molti altri anno creduto di rinvenue questi antichi Numi ne' primi Patriarchi : Saturno in Noe, o in Abramo ; Giove , Nettuno, e Plutone in Sem, Cam, e Giafet ; e così degli altri . Merita però quest' Articolo nuove discussioni e forse che non ci sarà impossibile di trovare; nel seguito di quest' Opera , la somiglianza , o piuttosto l'identità di otto, o dodici gran Divinità, delle quali favella Erodoto, cogli Dei de' Greci, e degli altri Popoli .

AR-

<sup>(</sup>a) Alcuni son di parere, che gli Arabi sorto il none d' Alilat adorassero la Luna, altri seguono l'opinione dell' Autore.

## ARTICOLP III.

In qual maniera dobbiamo regolarci nella Spiegazione delle Favole.

Vanti di terminare queste Ri-A flessioni, credo di dover mostrare a coloro , a' quali esse potrebberd essere utili, in qual maniera debbansi condurre nella spiegazion delle Favole. Per ben capirle, fa d'uopo dal bel principio esaminare dalla tessitura della Favole, se ella propone l'idea di quasche fatto istorico; ovvero se allude soltanto a qualche effetto della Natura, o pure a qualche virtù; e spesso la più semplice riflessione basta per penetrarne il Mistero. Quando la Favola ha un'apparenza d'istoria, convien toglierne il soprannaturale, che l'accompagna. Dovendo un Poeta descrivere degli avvenimenti, non li racconta semplicemente, nè da istorico, ma v'intreccia altre invenzioni , ambages , Deorumque Mysteria , come dice Petronio (1). Bisogna dunque (1) Satytoglier di mezzo questa presenza de- ric. gli Dei, e dare o al valore, o alla

La Mitologia, e le Favole prudenza, o alla sagacità ciò, che il Poeta attribuisce a Marte, o a Minerva. o a Mercurio. Conviene alttesi esaminare in qual lingua la Favola, cui taluno vuole spiegare, sia stata scritta . trovandosi bene spesso, che un semplice equivoco di quei linguaggio ha dato luogo alla Favola, ed una quantità d'esempj ce ne somministra Bochart. Inutile però, ed impossibile ancora si è lo spiegar tutte le circostanze delle Favole, la maggior parte delle quali non sono state inventate, che molto tempo dopo da' Poeti, che anno avuta occasione di prevalersene; perciò fa di mestieri il prenderle da' Poeti più antichi , ne' quali ordinariamente si trovano espresse con maggior semplicità, come di già l'ho notato. Inoltre egli è necessario d'aver letti gli antichi Poeti, per vedere, se il contenuto nella Favola ha correlazione veruna con altro storico successo, perchè allora è facile il separarlo dal maraviglioso, che l'accompagna · Il Viaggio, per esempio, degli Argonauti, (a) e le Fatiche d'Ercole sono storiche

(a) Il viaggio degli Argonauti fu vero . Fu-

Spieg. colla Stor. Lib. 1. Cap. 1. 77 che verità: e pure di quante finzioni non furon queste adornate ? 11 maggior' intrigo, che trovi un Mitologo consiste in sischiarare la confusione delle opinioni differenti sopra una stessa Favola, che si racconta in tante maniere , e così diverse l'una dall'altra, che rendesi ron questi al numero di cinquantadue, distinti per la nascita, e pel valore in tutta la Giecia, Giasone ne fu il capo, come promotor dell'impresa. Partirono dal Capo di Magnesia in Tessaglia, andarono all' Isola di Lena no, di là in Samotracia, entrarono nell' Ellesponto, costeggiarono l'Asia Minore: entrarono nel Ponto Eussino, per lo Stretto delle Simplegadi, e ginnsero firalmente ad Aea .. Capital della Colchide, ove presero il Vella d'oro . l' Greci . ed i Latini an veramente molto favellato di questa Spedizione degli Argonautt. Di quattro Autori Greci nulla più ci resta, cioè d' Fpimenide, di Cleone Curiense , d' Erodoro , e di Pisando , Restavi un Poema d' Apollonio Alessandrino, detto comune. mente Rodio, ed un'altro sotto il uome d' Orfeo . Se ne trova però fatta menzione in Cale limaco, in Pindaro, in Omero, ed Esiodo . Molto più ne an ragionato Dionigi Milesio . ed Antimaco, ma l'Opere loro son perdute. Terenzio Varrone fra' Latini tradusse l'Argonautica del Rodio, e Valerio Flacco ne ha-

laciato un'insigne Doema &c. Chi desidera dileggere eruditamente trattaio questo Avvenimento, veda la Spediziane degli Argonauti del Signor Conte Giantinaldo Carli Giustinopoliztano, (in Ventzia 1745.) che noi esteremo al-

suo luogo .

78 La Mitolo gia, e le Favole impossibile di conciliarle ben tutte.

Supponghiamo, ch' esaminar si
voglia la Divisione del Mondo ira'
tre Figlioli di Saturno: Saremo sul
bel principio sorpresi dalla varietà
de' sentimenti de' Letterati su tal pro(1) Vedasi posito: si troveranno negli Storici (1)
Le.
Cle c Bitl. contrarissime Tradizioni, sebben' eChr. Tom.2. gualmente antiche. Mentre il maggior numero supporrà la Divisione
come una dosa sicura, altri riporteranno fatti, che la distruggono. Si
dina, per esempio, che Nettuno era
sortito dalla Libia, e Minerva dalle sponde del Lago Tritone (a) nef-

lo stesso Paese, e che nulla però avevano di comune con Giove, di cui nè pur potevan'esser Parenti. Convien subito esaminare queste differenti Tradizioni, abbandonar quelle, le

<sup>(</sup>a) Minerva fu ancora detta Figlia dell'istesses Palude Trironide, ove, in onore del suo Natale, si celebravano dalle Vergini alcuni combattimenti. Vi abitavano all'intorno i Maeli, e gil Assi. Sicceme poi il luogo, che die la Cuna a Giove, è assai incerto, potrebber Nettuno, e Minerva aver con esso comunicazione. Hered. in Melpem. Platon. in Tim. pag. 1043. Non comprenensi però chiaramente come qui abbia luogo Minerva, nel fa. vellari della Divisione del Mondo fra tre Figli di Saturno.

Spieg. colla Stor. Lib.I. Cap.I. 79 le quali sembrano contraddirsi, e che distruggono i fatti, raccontatici da

Scrittori degni\*di fede.

Così appunto anno praticato i nostri migliori Mitologi, ne mi sovviene d'alcuno, che abbia sposata questa Favola, senz'aver prima indagatosciò , che possa averle dato motivo. I più illuminati, come Gerardo Vossio , Marsamo , Bochart , ed il Padre Tommasini anno creduto, che la Divisione del Mondo. tra Figlinoli di Noe , Sem , Cam , e Giafet sia stata l'origine di quella tra Giove , Nettupo , e Plutone ; e su tal' idea non anno aralasciato di fare studiati paragoni traquesti Principi favolosi, ed i tre Figlj del S. Patriarca Discordano non ostante anche i medesimi Autori, sopra le tracce di simiglianza, che trovano fra gli uni , e gli altri , nè le stesse persone entrano nel medesimo confronto. E in verità qual somiglianza può trovarsi fra Sem, e Giove, fra Cam, e Plutone? Tuttociò, che potrebbe conchiudersi di più ragionevole, riguardo all'opinione di questi grand' Uomini, si è, non che le due Famiglie , le quali

80 La Mitologia, e le Favole non possono confondersi, senz'allontanarsi da tutti gli Antichi, non ne componghino ebe una ma che per verità i Greci abbino spesso adornata l' Istoria del tempo lor favoloso con quella de' Poeti d' Oriente, da' quali traevano la lor Discendenza.

Aveva, secondo gli Antichi, il Regno de' Titani un' ampla estensione. Possedevano questi Principi la Frigia, la Tracia, parte della Grecia, l' Isole di Candia, ed altre molto Provincie, fino all'estremità del-(1) In Ea- la Spagna . Pare, che Sanconiatone (1) seb. Prap. vi aggiunga la Siria, e Diodoro (2) (a) Lib. 3. vi unisca ancora una parte dell'Affrica, e, le Mauritanie (a). Non m' internerd nelle prove di tal fatto, ehe si troverà assai circostanziato nell' Opera. che il Padre Pezron ha composta sull'origine, ed antichità della Lingua de Celti . Basti solo qui dire .

Evarg.

<sup>(</sup>a) Tanto è vero , che l'impero de' Titani fu vastissimo, che la Sacra Scrittura in due, o tre luoghi dice, che scacciarono dal trono Re delle Nazioni, e si resero padroni del Mondo. Li appella Giganti, perchè, dice il P. Pezron , in grandezza , e forza eccedevane sovra egn' altro. Può leggersi ancora con utilità l'Opera del suddetto Religioso, intitolata l' Antichità de' Tempi .

Spieg. colla Stor. Lib.I. Cap.I. 89 che questo Letterato pretende, che la divisione fatta di quel vasto Impero , fosse appresso considerata , come la Divisione del Mondo; che l' Asia rimasta a Giove (a), il più notente de tre Fratelli, avevalo fatto distinguere come Dio dell'Olima po., Monte celebre, ov'ei facea la sua residenza, e che in appresso fu preso pel Cielo medesimo; che il Mare , e l'Isole , le quali erano state il retaggio di Nettuno, avevangli fatto dare il nome di Diodel Mare; e che la Spagna, termine del Continente allor conosciuto ¿ Paese creduto bellissimo in paragone dell' Asia, ma famoso però per le

(a) E'certo, che Giover su uno de' più postenti Principi Titani; ma è certo ancora ; ch' Ei si distrusse, quando osarono di movergli gueria. Saturno contro il patro, conservò Giove, che adulto s'impadroni del Regno paterno. Titano, Fratel maggiore di Saturno, si armò contro, e ne rimase sconstito, e negli abissi sepolto, cioò consinato nelle Spagne. Hi vero si è, che Titano so pretirssimo nell' Astronomia, onde su detto Fratel del Sole, o che, co'l' esaminar so supre il Cielo, affittasse l'imperio di Giove. Pausani n'Cerinth. L'Impero de' Titani durò circa trecent' anni; estrono verso il tempo, che gi' Isdraeliti entrarono mell' Egitto. Si vedrà dississamente; pantando di Giove.

82 La Mitologia, e le Favole sue eccellenti Miniere d'oro, e d' argento, toccata in sorte a Plutone, lo avevan fatto prendere pel Dio dell'Inferno.

Debbe un Mitologo accuratamente proporte, ed esaminare queste diverse opinioni per mettere il Legitore in istato di giudicarne; e può egli stesso determinarsi in favor di quella, che gli sarà parsa più verisimile, e convalidarla, se può, con nuove prove, senza troppo impegnarsi nelle difficoltà, che gli si potrebbono opporre; poichè si può qui francamente asserire, che niuna cosa mai si opportà contro la Fratellanza (a) de' tre Principi Titani, che sia di maggior forza di quanto si è potuto dire per istabilirla.

CA-

<sup>(</sup>a) A' tre Fratelli Principali Titani è assegnato da egni Mitologo L'istesso "adre, e la Madre istessa, cioè Saturno, ed Opi pochissimi almene credeno diversamente.

## CAPITOLO II.

Si dimostra, non esser le Favole sems plici Allegorie, ma contenere antichi Avvenimenti.

Onsiderar non si debbono le A Favole , se non come vaghi intrecci, i quali ci nascondono le verità dell'antica Istoria; e per difformi che sieno, pel gran numero degli ornamenti mischiativi, non è affatto impossibile di rinvenirne i Fatti storici ch' esse racchindono (a) . Accordo pur'io, esservi nelle Favole delle circostanze, le quali non son che parto della poetica fantasia; ma vi . è ben tutta l'apparenza, che il fondamento sia stato vero: (6) e se non deesi punto per punto prendere tutto ciò ch' anno detto delle loro Divinità, de' loro Eroi, si farebbe

th Non enim res spras gestas finzerunt Poeta, sed gestis dd drunt guendam colorem rebus, Lactan. de fals. Relig. Lib. 12 cap. 12.

84 La Mitologla , e le Favole però male a totalmente negarlo; tanto più che spesso parlano di persone (a), le di cui gesta an raccon-(1) In At- tate gli Storici ; onde Pausania (1) tic. cap. 2. così disse . In ogni età i Fatti sorprendenti ; e singolari , allontar.andosi dalla Memoria degli Uomini, an cessato di parer veri per colpa di coloro , che anno inventate le Bavole sul fondamento del vero . So , che qualche volta i Poeti an finti fino i Personaggi stessi, de' quali parlano; ma è ben facile di riconoscerne questi inventati Soggetti ; e certamente i più illuminati non giudicano di Saturno , e di Nettuno , come della Fortuna, e del Destino . Non è già impossibile il distinguere , tra tanti poetici Personaggi , quelli , ch' erano reali , da quei puramente allegorici , o metaforici . Uomin's dottissimi , prima di me , l' an-

<sup>(</sup>a) Leggesi ancora nella Storia de' Gigpponest, che molti de' loro Numi sono stata Uomini fra loro illustri. I Cinesi ancora, i Persiani odierni, i Tartari, ed altri barbari Popoli anno confue le loro Storie con favole, per divinizzare i loro pretesi Eroi. Vedasi l' Opera, già ciara, delle Cerimonie Religiose di tutti i Popoli del Hongo.

Spieg. colla Stor. Lib.1. Cap.II. 85 l' anno fatto . S. Agostino , Lattanzio, ed Arnobio non istimarono cosa indegna dell' applicazione loro un tal' articolo , e credettero di rendere un gran vantaggio alla nostra. Religione, con iscoprire, che gli antichi Dei de' Pagani non erano stati. che Uomini . (a) Confesso, che se non vi fosse nelle Favole de' Poeti , che qualche allegoria , non si dovrebbe far molto caso dell' Opere loro, e nulla, vi sarebbe di piùinsipido: In vece di che essendo vero, contener' esse antichi avvenimenti , non rimanghiamo più sorpresi , che n' abbian tessute in si gran numero, e formiamo, miglior giudizio del gusto de' Greci ; giacche scorgesi , che ad onta della grandissima in-

<sup>(</sup>a) Chiunque non ha avuta cognizione del vero Dio, ha passati per Numi in ogni luogo, e tempo coloro, che ha voluto, e ne ha a suo capriccio ornata la Favola. A noi ci recano ammirazione gli Antichi: E pur fra molti Popoli dell' Asia, e dell' America non si rittova in oggi l'istesso gusto? Eroi divinizati, vittorie de Giganri, Metamoriori, Garrieri invitti, Mostri, Chimere, Dragoni, Cavalieri erranti, e simili cose; come qui sopra ho pure accennato. A questi errori trasporta la accità d'aus capricciosa falsa. Refigione.

86 La Mitologla, e le Favole inclinazione, che avevano per le finzioni , non erano però contenti. di racconti puramente inventati (1); (1) Vedasi e se anno abbellite le Opere loro , Diodoro Sicile almeno si sa, che in se racchiudono molte verità interessanti ; quindi è certissimo, che i più grand' Uomini della. Antichità anno sempre avuti : in molta estimazione i Poeti , che riguardavano come i primi Storici . (2) Lib. 2. Dice Strabone , (2) che tanto più erano antichi gli Storici, quanto più si accostavano allo stile, ed al carattere d' Omero; lo che fe dire a Casaubono (a), che in leggendo Erodoto sembravagli di legger' Omero medesimo. Crederebbesi forse così facilmente . che dal Macedone si fosse fatto tanto-caso-d'un tal Poeta: se l' avesse riguardato come semplice inventore di Favole ? Avrebb' eglis invidiata la sorte di Achille , per

(2) Note in Strabon Lib. I. Ac mihi quidem persaft Herodosum cum lego., Homerum aliquev. v. deor legere...

ever' avuto un tal. Panegirista (b) ?

1.584

Sa-

<sup>(</sup>b) Occede anders non averbbe fatte die da Alessandie quande giunse sul Pouenierie Sigèr : ve Achille giacea sepelto: O firtunate Adolssiens, qui ine Virtuis fraconomi-He-

Spieg. colla Stor. Lib. 1. Cap. II. 87
Sarebbe ella stata prudenza il desidderare uno Storico, ili quale, in vece di raccontare le vere prudezze di questo Principe, non n'avesse descritte che delle favolose. E Sapeva benissimo, che tra le finzioni, di cui servivasi il. Poeta per adornare il fondo della sua Storia, perfettamente però (a), sosteneva il carattere de' suoi Eroi. Seguita. Pausania

Hemerum invenerii. Pro Arch Lo stesso appunto ha detto il nostro Petrarca Canz p. 1. Giunto Alessan dro alla famosa Tomba-

Del fero. Achille, sospirando disso:.

O fortunato, che sì chiara Tromba:

Tropassi, e chi di te si alto scrisse, Lo stesso dice l'Ariosto al Can. 37. Stam. 20. (a) Forse mosso da qualche privato affesto l'Ariosto dice, è vero, potere un Pocta rendere immortale qualunque nome; ma poi dipinge venali, ed adulatori l'Octi, onde abbinde detto tutto l'opposto del vero ancora, e questo è peggio, che esser favoloso:

Omero agamemon vistorino,

E se it Trajan parer vili, ed inerti, &

E se tu vuai, che il ver non ti sia ascoto,

Tutta al contrario l' Istoria converti;

Che i Greci vosti, e Traja su vistrice &

Alexandro par atro, risettesse, o no.

Alessandro per altro, rificttesse, o no, a questa adulazione, e falsità, ben ravvio, che i Poeti, a lor calento, posson date, e togliser la fama, ond'è bunno tenerseli amici; lo che appunto norò l'Ariosto ael Canto ciraro, quiado a serì, essersi denigrata la fama di Didone Solo perche Maron non le fu amico.

La Mitologla, e le Favole lo stesso sentimento di Strabone . come pure Polibio, Erodeto, ed altri molti . Si sa , in qual maniera Dionigi d'Alicarnasso, Autore grande , ed assennato , spieghi gli accidenti d' Enea , e degli altri Proja ni: si sa pure, che Tito Livio rende naturali le Favole concernenti l'antichita di Roma, come sarebbe la nascita di Romolo , e la sua educazione ec. Non riferisce egli alla Storia i viaggj d'Antenore, e di Enea, le guerre, e le vittorie di quest' ultimo, e la sua Apoteosi? Non giudica egli dell' Eneide nella stessa guisa, che Polibio, e Strabone avevano giudicato dell' Iliade, e dell' Odissea ? Cicerone non mette nel numero de Saggj Ulisse, e Nestore? Non ispiega egli le Favole di Atlante , di Cefeo , e di Prometeo ? Non ci dimostra, che quel, che ha dato luogo a credere, che sostenesse l'uno il Ciel sulle spalle, e fosse l'altro legato sul Monte Caucaso, sia stato la continua loro applieazione allo studio delle cose celesti (a)? Potrei qui aggiugnere l'au-104

<sup>(</sup>a) Me verd Calum Ailds substinere, net Pro-

Spiege colla Ster. Lib. F. Cap. II. 89 torità della maggior parte degli Antichi; vi aggiungnerei quella de' primi Padri della Chiesa, de' Lattanzi, degli Arnobi, e di più altri, i quali anno considerato il fondo della Favola come istorica verità; e potrei terminar questa lista col nome de' più illustri moderni "Scrittori", i quali anno scoperto nell'antiche Favole tanti barlumi di Tradizione de' primi tempi.

Ma si teplicherà: non sarebbeun'accordar molto, se si asserisce, che le Favole racchiudono la Filosofia, e la Religion degli Antichi? E'vero, che vi sono frammaschiate dell'Allegorie, che vi anno rapporto; ma la principal mira de' Poeti è stata d'inserirvi la Storia degli Eroi loro; ed ognuno, che si attenga alla pura Allegoria, si allontana. dal vero lor sentimento (a). Credesi

metheus affixus Caucaso, nee Cephrus Stellatus..... nisi Calestium Divina cognisio nomen eorum ad ervorem fabule conduxisset. Past. Quest. Lib.5.

<sup>(</sup>a) A taluno sembra, che il dottissimo Autore siasi forte troppo mostrato, alieno dal seaso morale, ed allegorico nello scioglimento della Favola, dichiarandosi troppo per la Storia. Ma egli ha dato il suo luogo anche all'Allegoria, ed ha seguito le migliori tracece.

La Mitologla, e le Favole forse facilmente, che quando anno detto, essere stato posto Bacco nella coscia di Giove, non abbino altro voluto dimostrare, se non che il vino, di cui questo Dio è simbolo, debba avere, per maturarsi, un moderato calore, come lo ha quella parte del corpo? Che la Guerra degli Dei, in Omero descritta, non significhi se non se il contrasto delle nostre passioni, ovvero la congiunzione de' Pianeti (a) nello stesso punto del Zodiaco, conforme se lo sono alcuni Scolastici figurato? Che non per altra cagione è rappresentato Vulcano zoppo (b), se non per dimostrarci, che s'estingue per mancanza di legna il fuoco, deficit claudicat ? (1) Possiamo Noi immaginarci, che (1) S. Agoquando si dice, Plutone aver rapita

Pro-

(a) Si saranno figurato questo, molto più facilmente allora , che i Pianeti erano in trino,

o in eclisse .

stin. dopo

gli ant. Poeti .

> (b) Vulcano non era però rappresentato deforme, nè zoppo nelle sue immagini, ma vedevasi senza difetto , come l'asserisce Cicerome 1. 1. de Nat. Deer . Solo in Memfi , ov' aveva un superbo Tempio , era rappresentato di Agura Pataica , che in Lingua Fenicia vuol dir Pigmeo , o Babbuino , e perciò Cambise nel vederlo si pose a sidere . Erodoto in Eu. terpe .



S ALADUL DO

Pag. 91



RATIO DI PROSERPINA

Tr 6.

Spieg. colla Stor. Lib.1. Cap. II. or Prosperina (a), e che Giove perciò stabilisse, ch' ella dimorasse sei mesi nell'inferno, ed altri sei mesi cou Cerere, di lei Madre, altro non si voglia farci apprendere se non che sarcbbe stato il gran di sei mesi sotto terra, ed altri sei al di sopra (1)? Che (1) Sallus. non per altro sia stato detto, essere & Mundo. Giunone Moglie di Giove, se non per esser questo l'Aria, e l'altra la Terra, e mandando Giove, sopra di questa la piogge, renderla in tal guisa feconda? Che la dissenzione tra questi due Conjugati e la gelosia di Giunone ci faccino apprendere che

(a) Trovansi del Ratto di Proserpina infiniti antichi Monumenti , lo qui ne propongo uno, ch'è riportato dal Bellorio , tolto dal Sepolcro de' Nasoni , alla pag. 131. Vi si scorge Plu- Tay. 6. tone , con in braceio la rapita Principessa , che grida lamentandosi, co' capelli sparsi, e colle mani alzate al Celo : come appunto la dipinge Claudiano De rapt. Proser, v.247. Alastore , e gli altri infernali Cavalli , rapidamente correndo , già sono giunti all'antro d' Averno , e sono preceduti da Mercurio , ch' è quello , che giuda l'anime colaggiù davanti a Plutone ; onde Euripide lo chiama Mercurio Sotterraneo in alces. Alt. 2. in fine, e l'aceena Virgilio nel 1. 4. v. 242. dell' Aneidi . Un'altro bel Ratto di Proserpina, in antico basso rilievo si scorge in Napoli , nel Palazzo del Signor Principe di Colubrano Caraffa , ch'è riportato dal Capaccio ,

(1) Euseb. dopo Plutarco lo

92 La Mitologia, e le Favole che l' Aria in agitazione eccita le tempeste, le quali cagionano tanto sterminio sovra la (1) Terra ? Io, a dirla come l' intendo, non me lo spiega così posso persuadere , e credo , che resterebbe Omero molto meravigliato, se tornasse al Mondo, sentendo tutto ciò, che gli fanno dire . Certamente esclamarebbe nella maniera medesima , che l' ingegnoso Autore. de' Dialoghi de Morti lo fa parlare : (a) ,, Aveva ben' io dubitato , che alcuni avrebbone intrecciati miste-, ri , ed arguzie , ov' io non aveva , inteso di farne . Siccome non vha en cosa si assurda quanto il profen tizare cose lontane , aspettandone " l' evento , così è follia lo spac-, ciar Favole , aspettandone l' Al-, legorie , . E se gli si domandasse, se sia vero, ch' egli non abbia racchiusi nell' Opere sue tanti misteri , ingenuamente confesserebbe, che nè pure ci aveva pensato; ma che sapendo egli benissimo, che il vero col falso simpaticamente si uni-

<sup>&#</sup>x27; (a) Dialogo d' Omero , e d' Bsopo . Questo passe per uno de' più leggiadri , ed eruditi , che vi si legghino .

Spieg. colla Stor. Lib. I. Cap.II. 93 unisce, e che lo spirito umano non cerca sempre la verità, avea creduto di dover servirsi della menzogna per fare accogliere il vero con maggiore soddisfazione,

Non è già cosa nuova il far dire agli Autori cose , alle quali eglino non anno giammai pensato; e se sia d' uopo ricorrere all' Allegorie, si vedrà soltanto allora, come osserva un Letterato moderno, (1), (1) Il Sig-che i primi Abitatori dalla Grecia Le-Clercfecero consistere tutta la lor sapienza in dire con molta oscurità cose assai triviali . Chi non sa , che la pioggia rende la Terra feconda ? Non ostante , secondo gli Allego-risti , è bisognato , per insegnarcelo , far dell' Aria , e della Terra il loro Giove, e la lor Giunone, i quali sarebbono in appresso adorati . Gli Antichi camminavano alla buona : siccome non avevano molta idea della Virtu , e del Vizio, quando ebbero collocati i lor primi Re nel rango degli Dei, ne raccontarono (a) le azioni buone, e

<sup>(</sup>a) Nel farsi appunto l'esequie de'l ro Re ne tessevano le lodi con un discorso esocnati.

La Mitologia, e le Eavole cattive nello stesso modo di prima; e dopo di averci rappresentato Giove, che fulminava i Titani, eglino lo trasformarono in Caprio, o in Satiro per sedurre le semplici Pastorelle .

Ma si risponderà : Non troviamo noi ne' Poeti alcune cose, che non possono intendersi, che allegoricamente? Non prendono essi ad ogni poco Giove per l'aria, Cerere pel grano, e Bacco pel vino? Sine Cerere, & Bucco friget Venus. Manet sub Jove frigido venator ec. Quando pure leggesi in un verso di Nevio, Coquus dedit Neptunum , Venerem , Cereremque, non s' intende egli con ciò, che il Cuoco aveva provveduto pesce, erbe, e pane, come l'interpreta Giusto Lipsio (a) ? Quando dicono, esser l'Oceano il Padre

vo, il qual costume sembra molto antico: ladi erano per lo più quei Principi divinizzati dal Popolo.

(a) Nat. Lat. 2. cap. 1. Nell' interpretare per Venere l'erbe , convien forse ricorrere ad una osservazione fisica, cioè, che quando germogliano l'erbe allora è il tempo della gioventù dell' anno , e il più alletrante al piacere . Lucrezio per altra parte favorisce quest' . opinione .

Spieg. colla Sstor. Lib. I. Cap. II. 95 de Fiumi, le Sirene (a) esser Figlie d' Archeloo ec. non fann' eglino delle evidenti Allegorie sulla Fisica? Ancor'io lo confesso; ma non è que-

(a) L'allegoria, che si ricava dalla Favola delle tre Sirene, cade sopra la triplice voluttà de sensi, cioè la musica, il vino, e l'amore , che sono le più potenti attrattive per sedurre le menti altrui . Perciò si deduce l'etimologia del di loro nome, dal Greco reipa . che significa catena, sebbene Esichio la spieg a diversamente . Eran Figlie del Piume Ache o o e della Musa Calliona ; e chiamavansi, Partenope . che significa di volto virginale , Leucosio bianca, e Ligea canora Altri le anno appellate, Aglaofene, di chiara noce, Telsiope, che colla voce dilesta, e Pisinoe, che persuade la mente . Dicesi , che abitassero sulla spiaggia det mare, fra l'Isola di Capri, e il Promotorio di Minerva, in oggi Capo di Massa : e pretendes; che que ta Pattenope abbia dato negli ant chi tempi il suo nome alla nobilissima Cirtà di Napoli , dicyndosi insieme aver essa abitata la Baja di Napoli ; ed esser poi stara sepolta in Dicearchia; poi detta Pozzuo. li . Ma Stazio nelle sue Selve assegna ad una sì illustre Metropoli una più degna origine, asserendo, che Partenope, Figlia d' Eu nelo, Re di Calcide , o di Fera , nell' Euben , oggica detta Negroponte, abbandonate le paterne Contrade, venne dall' Egeo al Tirreno, ed alle sponde di questo, in un sito amenissimo, e delizioso, eresse una Città, cui diede prima il suo nome, e dopo fu detta Napoli.

Altri fan derivare, e forse meglio, la parola Sirena del Fenicio Shir, che vuol dir Inno, eranan, cantare, Wedasi, ove si tratta a parte

delle Sirene .

96 La Mitologia, e le Favole sto l'antico stato delle Favole : Basco è ivi considerato, come un Principe vittorioso, Giove, come un Re di Candia, celebre per le sue conquiste; Cerere, come una Regina di Sicilia, che insegnò a' suoi Sudditi l'Agricoltura, e così degli al-tri, e solo coll' andar de' tempi a queste antiche Favole è stata unita l'idea degli Elementi, e di tutta la Natura ; lo che solamente prova , esservi molte Allegorie meschiate il che non si nega; e questo è ciò, per cui sono sì difficili ad essere spiegate, passando in un tratto i Poeti dall' Istoria alla Fisica. Debbonsi pertanto considerare queste Allegorie , come Metafore , ed espressioni figurate, le quali sono state aggiunte per distinguere il carattere de Personaggi, di cui vuol farsi menzione. L'arrivo, per esempio, di Cecrope in Grecia, le leggi, che vi portò, l'attenzione, ch'egli ebbe di render colti gli Abitatori dell' Attica, sono istorici avvenimenti, che potevansi descrivere naturalmente; e forse coloro, che furono i primi a raccontarli , non vi mescolarono finzione alcuna : non ostante

Spieg. colla Stor. Lib I. Cap. 11. 97 re fu poscia pubblicato, essere stato Cecopre di due nature , (a) avendo la parte superiore del corpo , com' uomo, ed il resto di serpente ; Allora, che dimostraci, aver questo Principe comandato a due Nazioni, agli Egizj , i di cui dolci , e colti ostumi li rendevan degni d'esser giustamente chiamati Uomini , ed a' Greci, la di cui ferocia, (6) e rozzezza li rendeva simili a' serpenti, i quali , com'essi , abitavano negli antri , e nelle foreste . Così quasi tutte le Favole anno due parti; una storica , metaforica l'altra . Atlante, TOM.I.

(a) Gemino de curpore, come lo spiega Ovia dio. Altri assegnano la ragione di queste due Nature di, Cecrope, perchè parlava le due lingue, Egizla, e Greca; altri, perchè regolò le leggi del Matrimonio, che unisce i due sessi.

(b) Nel tempo del primo Ermete, detto anche Sifeas, quanto eran colti gli Egzi, altrettanto rozzi erano i Greci: Lo confessa Pistesso Platone de Folis. Ma il pu chiaro testimonio di ciò lo rende lo Spirito Santo, che asserendo, essersi Moisè erudito in ogni scienza degli Pgiziani, viene a dimostrare con questo, che prima ancora del Santo Legislato e si coltivavano in Fgitto da gran tempo le Scienze, vale a dir le cognizioni Fisiche, ed Astronomiche; la Morale, la Geometria, la Politza, Tattica, &cc.

per esempio, era Principe versato nell' Astronomia, e servivasi della Sfera per osservare il moto de' Pianeti ; ecco la Storia. Questa si esprime col dire, che Atlande portava il Ciel sulle spalle (a), ed ecco la parabola. Proteo era un Principe saggio, provido, eloquente, ed industrioso , tal' era il di lui carattere ; francamente si dice , ch' ei prendeva diverse forme, e figure (b) . Inventò Dedalo il modo di servirsi delle vele in vece de'remi, ch' eran soli in uso a quel tempo, e per mezzo d'esse gli riusci di felicemente salvarsi dalle mani di Minossé; questo è quanto accadde : per significarcelo, (c) si racconta figuratamen-

(a) L'istesso Aristotile si ride d'un carico sì grande addossato al povero Atlante Lib. 2. de Cesl. &. Man. Et fu il primo, al dir di Dieduro Siciliano, che inventà la Sfera.

(b) Forse ancora ciò fu inventato, come vuele Antgono Catistio ( is Diff.) perchà Proteo pario, e scrisse delle piante, delle fiere, delle pietre, degli Elementi, e d'altro. Ecco la finzione pronta; si trasmutava in tutte queste materie.

(c) Già il solo nome di Dedalo, che vuoli dit'accorto, ed industre ha molto contribui to alla Favola. Fra molti vettuti, Monumenti, che ci rappresentano Dedalo, piacemi qui di





Spieg. colla Stor. Lib. 1. Cap. 11. 99 te, cioè aversi egli fatte le ale, per mezzo delle quali erasi salvato . Viva espressione, che benissimo dimostra la leggerezza, e velocità delle navi . Per attirarsi un gran numero d' ammiratori , anno i Poeti colle Storie, che ci vollero raccontare, frammischiare graziose finzioni. Tale sempre è stata l'inclinazione degli uomini, e particolarmente degli Orientali, da' quali abbiamo la maggior parte delle Favole; e tal genio ancora presentemente regna fra loro; e ben si ravvisa ne'lnro libri ripieni di parabole, che eglino sono in oggi quegli stessi Greci, cke eran ne' tempi più favolosi (a) .

Ma se da una parte credesnsi obbligati i Poeti, per allettare i Lettori, d'inventar Favole, sapean pe-

di riportar questo, in cui mirasi esso seden-Tav. 7. te in atto di fabbricare una grand'ala, espresso elegantemente in una Gemma, che il mentovato P. D. Giuseppe Panersai già rittovò in Agrigento, era detto Girgenti. I più illuminati Mitologi fan derivare la parola Dedalo dal Fenicio Daidal, che vuol dire Altezza sufficiente. Se ne troverà al suo luogo la ragunte. (a) Non solo da' Libri ciò si arguisce in rap-

(a) Non solo da Linti cio si arginisce in rapporto agli odierni Greei, ma da tutti i pui accurati moderni V. aggiatori ancora. Vedasi il Signor Tournefort, il Salmon, &c. Too La Mitologia, e le Favole
rò benissimo, che alcun piacere non
si sarebbe ritratto dal pascersi d'immaginarie chimere conveniva per
tanto ritrovare qualche fondamento
a tali finzioni; ed offerendo loro la
Storia del Mondo straordinari, e
maravigliosi Successi, i quali con
vari ornamenti avevano l' istesse attrattive della Favola, perchè non
vorremmo accordar'ad essi, che abbino trascelti detti Avvenimenti per
farne il fondamento delle Opere loro, piutosto che inventare delle Nowelle, delle quali ben presto ci saressimo annojati?

La giudiziosa osservazion di Strabone sopra i Viaggj di Ulisse, ne' quali Omero ha racchiuse cotante Favole, conferma benissimo tutto, ciò, che si è narrato sin' ora. ,, Ripas-, sandoci alla mente, dice quest'Au-, tore , la Storia antica , e' con-, viene accuratamente esaminar quel , che dicon coloro , che sustengono , esser stato Ulisse trasportato ne' Mari d' Italia di Sicilia nel ,, modo, che Omero lo asserisce, ed , esaminare altresi ciò , che dicon , quelli , che negano un tal Viaggio: , Imperocche queste due opinioni 1) an-

Spieg. colla Stor. Lib.l.Cap. II. 101 anno ciascheduna il loro vero , e il loro falso, e si può aver ragione, ingannandosi; per l'uno, o l' 83 altro partito. Si ha ragione, se si ,, crede, che persuaso Omero, che 29 Ulisse fosse stato trasportato in tutte quelle parti, abbia preso per 33 fondamento della sua Favola que-20 sto passaggio verissimo, posciache trovansi in quei Mari vestigi de suoi Viaggi (a), il qual passaggio egli poi ha trattata da Poeta, va-, le a dire , mischiandovi delle finrioni; ed ognuno al contrario s' , ingannerà, se prende per veridica , Storia tutto il restante di detta finzione, come sarebbe a dire il , suo Oceano, il suo Inferno, le , di lui Metamorfosi , l' orribil fac-, cia di Scilla, quella del Ciclope , ed il restante . Chi volesse tutto-, ciò sostenere per istoriche verità . E 3 non

<sup>(</sup>a) Il P. D. Giuseppe Maria Pancrazi, Cher. Reg. Teatino, e Cognato della Nobile Tiadutrice, ha parlato, e parleta nell'erudias sua Opera delle Antichità Steilliane spiegate di quando fece Ulise in Siellia con Potfeno, e nella Campania coi Lestrigoni, Posegue Omero a descrivere la guerra co Ciconi, il arcivo a' Lotofagi, ed all' Isole Bolie, e vi mischia Circe, Calipso, Mausicaa 3ed altre avventure.

102 La Mitologia, e le Favole non meriterebbe maggior credenza n di chi assicurasse veramente, essere Ulisse arrivato in Itaca nella stessa forma , che Omero lo ha ;, divisato ;, . Tanto la prima , che la secouda opinione rendesi ridiaola: convien tenere la via di mezzo, e separare la Storia dalla finzione ; not per non ingannarsi su tal'artiolo, fa d'uopo considerare il fondo delle Favole, come qualche cosa appoggiata sul vero, e sulla Storia . e crederne falsi tutti gli adornamenti. E' necessario prima persuadersi di enesto principio, non esser le Favole totali finzioni, ma Istorie de' tempi rimoti, sfigurate o dall'ignoranza de Popoli, o dalla malizia de' lor Sacerdoti, o dal genio de' Poeti, i quali anno sempre anteposto al solido l'apparente. Ma in qual maniera svilupperemo noi tutto questo? Forse noi prenderemo per vero ciò, che non è se non finzione, e riputeremo forse per Favola la sola circostanza, che contiene la verità. Vi son delle regole per farne un giusto discernimento? Certissimo. Fa d'uopo da bel principio separar dalla Favola tuttociò, che sembra sopranno-

Spig. colla Stor. Lib. 1. Cap. II. 103 naturale, e tutto quel pomposo apparato di finzioni, che danno subito negli occhi. Da tutti i combattimenti, de'quali favella Omero, toglietene gli Dei, che egli vi frappone, ascrivete alla-buona condi ta, ed alla prudenza de' Capi quello, che attribuisce a Mineru al valore d' Ettore ciò, che fal venire da Marte . Dite . che I cidente, e non Pallade fece rincontrare Ulisse da Nausicaa, Figlinola di Alcinoo (a) e che la misteriosa nube, colla quale la Dea coprillò, era un concassegno delle tenebre della notte, al favor delle quali il Re d'Ita-a entrò, senz'esser riconosciuto , nella Cina de' Feaci . Non credete, che Mercurio conducesse Priamo al Padiglione d' Achille, come racconta Omero e ma dite ch' essendo partito questo Re di uotte per andare a rititar dalle manid

(a) lo credo più tosto; che il bisogno, e la necessità esponesse agli occhi di Nausicaa l'accorto Ulisse. Battuto da una tempesta, nudo, e solo celavasi tra le frendi degli alberi. Si discopri a quella principessa, e n'ebbe le vesti, e dalla di lei Genetrice Areta n'estenne Nau vi, e Compagni. ni de Greci il corpo del suo estinto Figliuolo, palesò, subito giunto, esser ivi venuto con donativi per inrenerire (a) il vincitor del suo Fielio (b). Se voi osservate, che Dea ha tolto dal combattimen-Eroe, fignratevi, esser questo bolo, che descrive (c) la sua

Tay. 8.

Priamo a forza di doni riscarto il Cutavere di Etrore dalle mani di Achille, non ha tanta ragione di decantar la pieta di questo Vincitore nell'averglielo accordato. E par si così dice sdegnato a Pirro, l'iglio di Achille: Cotal meco non fu, l'enchè imireo.

Achille, a cui tu menn esser figliulo; Quando a lui ricorrendo, umanamente M acolse, e river) le mie preghiere; Gradi la fede mia, d'Ettor, mio Figlio, Mi rende il corpo esangue, &c.

Eneid. 1. 2.

(a) Trovasi nel Museo Fiorentino una Gems

a, in cui mirati Priamo-sedente in terra, che
aprogga il capo sulla sinistra, e stende ad Ac
chill: la tato di supplictevole la destra. Ha in
capo, come un berretto, all'uso Frigio, s ccome tale è pur l'abito. Con ragione Pendul; ssimo signor Gori su, pone, che in questo Canco
siasi stato scolpito ancora Achille, unitamente
come Automedonte » ed Alcimo, di lui tompagui. Noi qui la diamo fedelmente copiata.

(a) Virgilio dà un altro bel privilegio al suo Enca: la notte fatale della presa di Troja egli va sicuro tra' Nemici, e le fiamme, coil' alto favore, e guisla di Venere Encid. Ilb. 2.

Allor discess, la maierna ecerta Seguendo, da nemici, e dalle fiamme Pag. 104



E I KILLING

Times.

Tt.

Ta. 8



Spieg. colla Stor. Lib.I. Cap.II. 199 fuga. Se parlane i Poeti de' Gigantis che col capo toccavano il Cielo, figuratevi, ch' eran' eglino più mostruosi pe'loro vizj, che per l'enorme ; grandezza. Se dicesi, aver Ercole colle sue mani separate due (a) Montagne , chia mate Aliba , e Calpe ; che essendo situate tra la Spagna, e l' Affrica ; faceano argine all' Oceano , e che subito entrato il Mare violentemente fra le Terra formasse quel gran Golfo, detto il Mediterraneo , voi potete credere , che al tempo di qualche Ercole , ( essendovene stati diversi ) si aprisse un passaggio l' Oceano, forse per qualche terremoto , e s' inoltrasse

Mi rendei salvo, che dovunque il passo Velgra, cessava il fuoco; e figgian l'armi. Diciamo pure, e forse non andremo lungi dalvero, che questa fu una verissima fuga.

(a). Questa fu una delle Faitche d' Ercole, che pose, come si narra, sull'uno, e l'altro Monteuna. Colonia in memoria del suo valore, Furono pur dette Perte Cadaritana, dando que sei il passaggio dall' Oreno al Mediterraneo presso Gadura, o Gades, in neggi detta Cadaca. Gli Abitant di Gadira eressero, in memoria d'un tal Fatto, un'imagnifico Tempio ad Ercole, in qualite distanza dalla leco Caras, in en vedevansi varia, Colonne d'pro e di brong 20, con iscrizioni, e georgi fini, che rappres tavano le fuoder Fatthee de quelle fine.

106 La Mitologia, e le Favole tra l'Europa, e l'Affrica; ed allora molto vi accosterete al vero, e potrete vantarvi di aver la prima chiave delle Favole.

Ma replicherete voi : quando si è dato a queste una naturale probabilità, tutto il rimanente è egli vero? No; ed avanti di giudicarne, com; vien, potendo, consultarne le antiche Storie, ed in mancanza di queste ( poiche non riferiscono sempre tal sorta d'avvenimenti ) è necessario far'uso delle !Medaglie , dell' Iscrizioni, e d' altri antichi Monumenti ; e quando tuttociò manchi, convien ricorrere all' etimologie , e cercare nelle più rimote Lingue lo scioglimento della maggior parte di queste antiche finzioni . Fa di mestieri di attentamente esaminar ciò, che abbia potuto dar motivo alle medesime : alcune volte un' equivoco di qualche Lingua, che il Poeta non intendeva, lo ha spinto a spiacciar' una Favola, preferendo, giusta il suo capriccio, la significazione, che teneva del mirabile, a ciò, che non era se non cosa natutale. Vero si è , che si diminuisce molto della bellezza di queste Favole

Spieg. colla Stor. Lib. 1. Cap. II. 107 le con ispiegarle; spogliate che sieno di quegli ornamenti, che le accompagnano, fanno l'istesso effetto, che una prospettiva in una scenica decorazione, non bisogna accostarvisi troppo da vicino. Dispiace il ravvisare, che i Dragoni, i quali gittavan fuoco per bocca, e i Tori colle corna di bronzo, che guardavano il Vello d'oro altro non erano (a) che una chiave felsa , la qual diede Medea a Giasone per rapire i tesori di suo Padre, a'quali rendea l'accesso difficile una grossa muraglia con raddoppiate porte . Essendo accostumati a formar l'idea d'un grand' Eroe , quando sentesi parlar di Ercole, restiamo poi sorpresi in veder divise tante belle azioni fra alcuni Mercadanti, i quali, trafficando in diversi Paesi, vi conducono alcune Colonie ; di vedere in Ganimede ; rapito da Giove , ed in Giacinto, ucciso da Apollo, altro che due Giovanetti Principi , E 6

<sup>(</sup>a) Altri la spiegano diversamente, fra quae li Dercilo, e Suida; ma la qui espressa seme bra spiegazione migliore.

108 La Mitologla, e le Favole rapito il primo da un (a) Re di Lidia , e privato di vita il secondo da un'improviso accidente; nelle ale di Dedalo, e d'Icaro un vascello a vele ; in tutte le trasmutazioni d' Acheloo le frequenti sue inondazioni; e nel combattimento di Ercole col Dio di questo Fiume un' argine, che fu inalzato per trattenerne l'allagamento . Farò vedere , che il Minotauro con Pasifae, e tutta la serie della Favola, altro non racchiude, se non che gli amori della Regina di Creta con un Capitano, chiamato Tauro, e l'artificio di Dedalo altro non è , che un' accorto Confidente; che Scilla, e Cariddi, que' due spaventevoli Mostri (b), i qua-

(a) Questo Re di Lidia chiamavasi Tantaho, che fece prestamene fermare, e porre in
prigione Ganamide, Eglio di Tros, Re di
Troja, inviaro in Lidia da suo Padre per offiri sagrifizzi in on celebre Tempio di Uiove,
Tantalo, che affettava il sopr annome di Giove, aon facendo il vero motivo del viaggio
di Gasimede, e de' Frojani del suo seguito,
li suppone esploratori, e se ne assicurà. La
prestezza, con cui fece eseguir questo arresto,
die motivo di dire, che un'aquila avea rapito quel giovane P incpe. Quest'oltraggio accese una lunga guerra fa quei due R gi.
"(b) Ne' tempi antichi, ed inesperti nella.



T 1. Pag. 10 g. SCILLA Tag.

ξÃ

25

Spieg. collastor. Lib. R. Cap. I. 1000 quali divoravano i Passaggieri, altronon erano che due Scogli, vicinia all'Isola di Sicilia, ove correvano i Vascelli qualche pericolo; che il formidabil Mostro, che devastava le campagne Trojane, altro non era che l'inondazione del Mare, e che non gli fu esposta la bella Esione, se non perchè doveva esser'ella la ricompenza di colui, che arrestato

Nautica erano assai temuti questi Scogli - Ma. fin ne tempi di Virgilio, non che ne nostri ,. non erano sì infami, nè perighosi. Ma l'avavedutissimo Pueta volle accomodarsi all' età del suo Enea; senza: perdidire di quelli tuttocio, che di più orribile, e mostruoro ne cantò O. mero nell' Odissea. Cosl. appunto il passaggioda Joleo al Fasi , cioè il traggitto della Propontide i e-dell' Eussino , fatto dagli Argonane ti, fu negli antichi te npi un prodigio : Ne stupirono gli Dei medesimi, e fu il soggetto de' Poe ni; in oggi lo fanno le barche ordinarie Turchesche. In varie guise trovasi dagli Antichi espressa la mostruosa Scilla . Questa , che Tav. 9 qui si perge, l'ha soltanto-riportata il medesuno erudito P: Pancrazi nel-Primo Tomo delle Antichità Siciliane part. 1. pag. 4. e. ne: conserva appresso di se il Monunento. Per illuserarlo, basta solo riferire la descrizione, che ne fa Virgilio istes-o:

Dal mezzo in su-la ficcia, il collo, e- il pesso, Ha di donsa, e- di Vergine; il ressanta: D um Pestrice immane; che simili Adelfasi ha le code e- di lupi il winre.

Bueid 1. 3

Le Mitologla, e le Favole ne avrebbe l' impeto , che Giove non si cangiò veramente in Pioggia d'oro, ma bensi che Preto corruppe la fedeltà de' Custodi , per poter' entrar nella Torre , ove Danae viveva (a) rachiusa ; farò vedere , che la Favola di Bellerofonte, il qual combatte la Chimera, (b) ci insegna, che questo Principe disfece, alcune Truppe di Licia ; in vece di rappresentar' Ercole, il quale combatte l'Idra di Lerna, (c) si fara vedere un' Uomo, che risecca alcuni pantani, che Giove fulminator de' Gigan-

Tay. 10.

(a) Questa Danae, che qui si presenta , si è telta dal Musco Fiorentino: Giove sedente, gitta dall'alto l' aurea pioggia, che viene accolta da Danae: Presso a Giove mirasi l' Aquila, ma senza fulmini, i quali benel vedonsi fra le zampe del cigno, che sta calando verso la Principessa.

(b) Dice Agatarchide Gnidio , ( lib. 3. rer. Asiat. ) che l'esercizio de' Lici, disfatto da Bellerofonte , era guidato da due Fratelli , l' un de' quali chiamavasi Lione, e l'altro Dragone, ed era loro Sorella Chimera, Moglie del Re di Licia: Amisodaro . I due fieri nomi qual peso non recarono alla finzione del Mostro ;

Tav. 11.

(c) Abbiamo in più maniere espressa dall' Antichità la tenzone d' Ercole coll' Idra da sette teste. Questa, che qui si propone, è tratta da una Medaglia d'Argirio, in oggi detta Argi.d . in Sicilia , e ch'e pur riportata dall' Avercampio.

















Spieg. cella Stor. Libil. Cap. II. 11 it i è un Principe, che calma una sedizione; Atlante, che porta il Cielo sul dorso, essere un Re astronomo con una sfera in mano; i Pomi d'oro del delizioso Giardino (a) dell'Esperidi, e il loro Dragone, espere certi belli aranci, (b) che alcuini Mastini guardavano. La verità

(a) A dire il vero, tutto magnificavano è Greci, e mettevano in gran lustio anche le inezie. Atlante nell' Etiopia aveva questo Giardino, con cedri, o aranci, forse singolari allora in quella Regione. A prevenirne geloso le insidie, vi pone un Cane grosso, catteta, che l'usa in oggi ogni. Willanello: A dirla così liscia, e naturale, non vi cadeva: gran meraviglia, ed i Greci la volevano esigree. Che dicon dunque? Chiaman gli agrumi Pomi d'oro, e fanno divenire il: Cade un. Dragone; e allora tutto è maraviglioso.

(b) Ognuno ha creduto, che questi sì fiimosi Pomi d'oro dell' Eseridi non fassero, che aranci, o cedri, o allro consimile agrume, com' ho gia detto . Ma sappiam di certo , che Tay. 126 taluni an creduto, essere stati Granari , che sembrano appunto, dal nome Latino Malairus nica essere a noi dall' Affrica provenuti, come Persica dalla Persia, e le Ciriege da Cerasonta, portate da Lucullo in Italia: Eccos ne in fatti la riprova in una picciola Satua in bror zo d' Frcole, che vincitore degli Orel Esperidi ostenda quasi in trionfo le sue conquiste , ond' ha in mano un Granate . Questa statuetra & appresso il P. Pancrasi, che nel suo terzo Tomo delle dette Sicilians Antichita. se perleia diffusamente .

- Congle

112 La Mitologia , e le Favole sembra più amabile per semplice, che ella sia, e piace più senza ornamenti, che ricoperta di tutto il maraviglioso, col quale i Poeti sono soliti: d' adornaila (a) .

### CAPITOLO IIL

### Divisione delle Favole -

(1) Favola in Greco dicesi pe Pos , c:02 discorso per escellenza.

Rovo ne Poeti sei sorte di Favole (1); Istoriche, Filosofiche, Allegoriche, Morali, Miste, e le inventano a capriccio.

Le prime sono antiche Storie confuse con molte finzioni; tali son quelle, che parlan d'Ercole, di Giasone ec. In vece di dire semplicemente, che quest'ultimo andò a ripetere i tesori, che Frisso avea trasportati in Colchide, se n'è pubblicato la Favola del Vello d'oro .

Le Filosofiche sono quelle, che anno inventate gli Antichi in forma di parabole, proprie ad adombrare i Misteri della loro Filosofia; come a

di-

<sup>(</sup>a) Melius est quodeunque verum, quam omne, qued ex afoitris fingi potest; D. August, de Ve-TA Relig.

Spieg. colla Stor. Lib. 1. Cap. II. 113 dire, che l'Oceano è il Padre de' Fiumi, che la Luna sposò l'Aria,

e generò la rugiada.

Erano le Allegoriche ancor'esse parabole, ove nascondevano certi sensi mistici, come quella, ch'è in Platone, di Poro, e di Penia ovvero delle Ricchezze, e della Poventà, dalle quali nacque il Piacere, o l'Amore.

Le Morali son quelle inventate per pubblicare alcuni precetti proprj a regolare i costumi, come quella; la qual-dice (1), che Giove (1) Plaur. manda il giorno le Stelle sulla Ter-Ruden. ra, per informarsi delle azioni degli Uomini; come pure le Favole d'Esopo, e generalmente tutti ghi Apologi.

Sonovi ancora delle Favole Miste, confuse d'Allegorie, e di morale, e che nulla anno d'Istorico; tal'è quella d'Ate, riferita da Omero (2) Secondo questo Foeta, Ate (2) Iliana, i era figlia di Giove; il di lei no- 19, me (4) sa conoscere il carattere, e

<sup>(</sup>a) Certamente il di lei nome, che vuoli dir Male, la distingue abbastacaa. Ne ragiona ancora Esiodo. Comprende perù la Eavolauna

114 La Mitologia, e le Favole le sue inclinazioni ; effettivamente ella non pensava, che a far del male, essendo ahominevole agli Dei. ed agli. Uomini , afferrolla Giove pe' capelli , e precipitolla dal Cielo , facendo giuramento, che mai ritornata non vi sarebbe . Vedesi chiaramente, che questo Poeta ha voluto rappresentare sotto tal Favola l'inclinazione, ch'abbiamo al male (1), o pure il Male istesso sotto una Figura allegorica ; imperciocchè mur In Ut dopo aver fatto il ritratto di questa perversa Giovane, che scorse, siccome ei dice, tutta la Terra con

una

Tav. 13. una soda moralità. Riporte un bel monumen. to, tratto dall' Ebermayer, in cui si vede Ate precipigata dal Cielo . Due Genj, l'uno coll' asta , e l'altre col folmine la trafiggono . Ella cade al basso, ferita già nel seno di spa-da, co'capelli sparsi, pe' quali avevala prima afferrata Giove. Ne ha' una simile ancora Gioacch. de Sandrart pag. 142. Il Signor Fibermayer , che la riporta alla Tavola 8. pag. 24. crede , esser questa Eri , o la Disterdia ; ma siccome i Poeti, e fra gli altri Omero , ce la descrivano co'crini di serpi , e di volto orrido, e distrutto, è perciò, per quanto sembra , più credibile , esser questa Ate , che non ha'sembianze, ne qualità si mostruose . Ta. luni ancora an confuso l' uno coll' altro ; e perciò questa Donna ha il fatal Pome nella sinistra .

(r) Niti-

tilum.





Spieg. colla Stor. Lib. I. Cap. III. 115 fina incredibile rapidità, e fece tutto il male, ch'ella pote, soggiugne, efe le di lei Sorelle, Figlie di Giove come essa, le quali egli nomina Aural, cioè a dire Preghiere, vanno sempre vicine ad essa per correggere, quanto loro è possibile, il male, ch'essa fa; ma essendo queste zoppe, vanno più adagio di lor Sorella; ch'è quanto dire, che il male è sempre più pronto, e più reale della soddisfazione, e del pentimento (a).

Le Favole inventate a capriccio son quelle, che non anno altra mira, che di divertire, come sarebbe quella di Psiche (1) e quelle, che si (1) Apul, chiamano Milesie, e Sibaritidi (b): Asi. d'oro

Le

(a) In fatti i Poeti an fanto, che il Fentimento sia Figlio di Epimetco (some dice Tzeae), non significando altro Epimetco, che lume dopo il fatto; ed allers ne nesce il Pentimento, ma sempre dopo il male, ch'è più pronto, ed è sorgente di quello:

(b) Oltte le Sibaritidi, vi sono le Ciprie, le Cilisse, e le Arellane. Annoverano altri tra le Favole le Togate, dalla Toga degl' Istrioni, le Palliate dal Pallio de Circci, e le Tabernarie dalle Persone, che parlano Sarebbe in gran parte tabernaria la Novella di Giocondo, e di Fiammetta, che narra l'Ariosste.

Lance Linear

116 La Mitologia, e le Favole

Le Favole Istoriche facilmente si conoscono, poichè trattasi in csie di alcuni Uomini conosciuti per l'altre cose. Quelle, che inventate sono a piacere, facilmente si ravvisano ancor' esse da' raccoati ridicoli, che fano d'alcune sconosciute persone. Il senso delle Favole Morali, ed allegoriche si fa subito distinguere. Interno poi alle Filosofiche, sono queste ripiene di prosopopeje, che animano la natura. L'Aria, e la Terra sovente vi son figurate sotto il nome di Giove, e di Giunone.

Pochissime sono le Favole, gene-

ralmente parlando, negli antichi Poeti; ile quali non racchiudino qualche
istorico avvenimento: Coloro, che
son venuti in appresso, vi anno
aggiunte alcune circostanze di pura
invenzione, Quand'Omero, per esempio, (1) dice, ch' Eolo aveva dati
i venti ad Ulisse, racchiust entro
una pelle, dalla quale i suoi Compagni hi lasciarono scappare, è un
fatto istorico adomprato, che ci dimostra, aver questo Principe pre-

detto ad Ulisse il Vento, che per alcuni giorni soffiar doveva, e che se egli fece naufragio, ciò fu per non

(1) Odiss.

Spieg. colla Stor. Lib.I Cap.III. 117 aver voluto seguire i di lui consigli; ma allorche soggiugne Virgilio, (1)(1) Eneid. che il medesimo Eolo a' preghi di 1. 2. Giunone eccito una terribil tempesta? la quale gittò la flotta d' Enea sulla costa d'Affrica, è una pura favola. la quale non ha altro fondamento che l'esser' Eolo considerato per Dio de Venti. Le Favole , da noi chiamate filosofiche, avevano un principio istorico, e non fu se non dopo, che vi aggiunsero l'idea delle cose naturali. Quiudi son derivate, per così dire, le Favole miste, le quali contengono un fatto istorico, ed un tratto di Fisica; come quella di Mirra, (2) trasformata nell' albero, don-(2) Ovid. de scola la mirra; quella di Leuco- Metam. lib. toe, cangiata nell' albero, che pro-10. duce l'incenso (a), e quella di Clizia in Girosole .

Avanti però d'accingermi ad ispiegar le favole, cosa propria sarà lo scoprirne le sorgenti, e ricercarne l'origine; il che farà la materia del

seguente Capitolo.

CA-

<sup>(</sup>a) Vedasi Eisterso Ovidio Metam. 1. 5 ove fure favella di Clizia. Questa Leucotoe è differente dall'altra, di cui più sopra abbiam ergionato.

## 118 La Mitologia, e le Favole

# CAPITOLO IV.

## Congetture sull' origine delle Favole

per renderla aggradevole, e' bisogna dimostrarla in certi modelli, facili ad imitarsi, quali certamente non eran

T A vanità è stata, senza alcun gente delle dubbio, la prima sorgente del-Favole . La le Favole. Non essendo sempre il Vanità. vero comparso bello abbastanza, e dilettevole, credettero gli Uomini, che fosse necessario a quello per com-

(1) Ved. il parire in pubblico, di esser masche-Proget, del rato con istranieri ornamenti (1); Lib., su tal onde quei, ch' anno raccontate i primateria . mi le gesta de loro Eroi, vi anno pubblic. dal P. To- frammischiate mille finzioni : o sia urnemine che abbino con ciò preteso di renne' Giorn. di T.ev., derle più pregevoli, o pure di sti-1720. molare alla virtu quei, che le ascolta-Avevano le vano, proponendo loro sorprendenti vanità di esempi. Ma essi intendevano ben poco comparite bravi Inciò, che fosse la vera virtù; poichè

ventori.

quelli, da loro proposti. Soggiugnerò, che pochissimo pare conoscevavano la verace gloria, giacchè nel-la storia di tali pretese belle azioni, accadde a loro sovente d'intrecciarvi cirSpirg. colla Stor. Lib.1.Cap.IV. 119 circostanze tali, che non servirono che a togliere a'loro Eroi tutto quel merito, pel quale pretendevano d'innalzadi. Se Perseo uccide Medusa, (a) la sorprende nel sonno; se libera Andromeda, ha l'ale di Mercatio; se Bellerofonte è vincitore della Chimera, è montato sul (b) Cavall

(a) E col teschio dell'istessa Medusa, che faceva impicture i rguardanti, quali prodezze non operò Persco? Quand ei liberò Andromeda dal Mostro, aveva, insieme coll'ale di Mercurio, il Cavallo altro, e l anguierinico

teschio della sudetta Medusa.

(b) Anno i Corinti nelle loro Monete figurata ben sovente questa vittoria di Bellero. fonte sopra la Chimera, e la qui annessa apfunto n'e una . Credo , che i Corinti improntassero ne' Nummi loro la sublime Impresa di quest' Eroe; perchè fu Figlio di Glauco Re di Corinto . o di Efra, Contrada di quel Territorio, ed anche il solo Pegaso alato era il fimbolo della Città di Corinto . Questa Me. Tav. 14. daglia d'argento è appresso l'erudito Signer Barone D. D menico Ronchi, In essa vedesi la figura della Chimera, con una testa di Lione, ed un'altra di Capra, ( come quasi simile ancora l'ho veduta nel Gorleo, ) perchè a questo Mostro soleva darsi il capo di Leone. il corpo di Capra, e la coda di Dragone. Nell'antecedente Capitolo ho detto , che il nome de' due Fratelli Lici , Lione , e Diago. ne, ha dato motivo ad una tale invenzione . Pud essere, che, in quella Lingua, Chimera, loro Sorella, significasse Capra. Alcuni interpretano in altre guise la Favola, come si di120 La Mitologia, e le Favole val Pegaso. Achille è ricoperto dell'armi tabbricategli da Vulcano, (a) ed è invulnerabile; Giasone non da la morte al Drago, se non quando gli vien da Medea somministrata una bevanda per addormentar questo mostro; e Tesco ha bisogno del gomitolo di Arianna per uscire dal Labirinto. Conchiudiamo col Signor Despreaux, ehe

Nulla 2 più bel del Vero; esso in-

namora;

Tav . 15.

Ovunque solo a lui si debba il loco;

Nella Favola stessa il merta an-

Venghiamo alla seconda Sorgente delle Favole.

Seconda Prima che introdotto fosse l'uso Sorgente della Favo la . La pitosi, e le belle azioni altro monumancanza mento non avevano, che la memodelle lette.

ra. Pegaso fu veramente il Cavallo di Bellerofonte, ma Ovidio solo l'accorda anche a Persco nella qui sopra citeta impresa.

(a) Nel vagó Giardito del Signor Principa di Teora a Resina, già detta Rerina, murasi appunto la mannorca Statua di Vulcano in seto di fabbricare, a mie credere, quest'atmis onde qui si è zggiunta la sepraddetta. Figura,







Spieg. colla Stor. Lib. 1. Cap.IV. 121 ria degli Uomini, o al più qualche oscuro geroglifico, il di cui senso, sempre ambiguo, potea significare tute to ciò, che si voleva (a); di maniera che per conservare la rimembranza de' fatti più insigni, i Padri li raccontavano a' loro Figliuoli, e secondo l' uso di non raccontar mai alla Gloventu-le cose semplicemente, inviluppavano ne'loro racconti circostanze

TOM.I. (a) Eranvi ancora alcuni altri mezzi per conservare l'Istorie, come sarebbero le Feste stabilite per eternar la rimebranza di qualche gran successo. Se ne vedono tra gli Ebrei molti esempi, come può rincontrarsi nel bel Trattato dell' Ottingiero de Cippis Hebreorum . I mucchi di pietre , inalgate per lo stesso morivo, nella maniera, the usò Giosuè dopo aver valicato il Giordaho; le Colonne, come quelle d' Ercole, di Bacco, e di Sesostri ; i Cantici, ed Inni, come si legge non solamente ne' Libri di Moisè, ma ancora in ciò, che dicesi di quei di Orfeo , di Lino , e di Omero; i Sigilli , e le Pietre incise , come sono la maggior parte delle Antichità, che ci restano; e finalmente, dopo l'invenzion delle Lettere , le Iscrizioni , gli Epitaffi , e le Memorie &c.

La Neomenia può essere che sia la più antica Festività del Moudo, celebrara alla prima fase della Luna. Oltre gli Ebre:, fu, è de usara da molti altri Popoli. Questo era il Sacrifizio del nuovo mese, celebrato con preghiete, è con letizia insieme, su luoghi clèvati. Si potria su questo dir molto, ma la

brevità nol permette.

122 La Mitologia, e le Favole capricciose, e proprie a farle tenere a mente. Lo stesso stile tenevasi a riguardo de' Forastieri; onde riempivano la memoria, e l'idea de' Figlj di cose sublimi, i quali, in appresso raccontando le cose medesime, viac-crescevano qualch' altra circostanza. Essendo state di poi scritte queste Isto-rie per riempirne gli Annali, e farne il soggetto de' Poemi, e non trovandosi altri Monumenti, ed altre memorie, oltre questa confusa, ed alterata tradizione, è stato d'uopo servisene, ed in tal maniera rendere eterne le Favole, facendele passare dalla ricordanza degli Uomi-ni, la quale sin' allora n'era stata la depositaria, a' Monumenti, i quali dovevano durare per tanti secoli; e piacesse a Dio, ehe un tal disordine non fosse regnato se non che ne' primi tempi , ne' quali, per mancanza di Lettere, e di Cronologia, con sì poca esattezza sapevansi le cose; ma per una spezie di contagio si comunicò a' più celebri Storici, i quali scrivendo i fatti de' più grand' Uomini , vi anno sovente intrecciate Favole le più assurde , senza prendersi la pena poi di spiegarle. Eccovi

Spieg. colla Stor. Lib. Cap. IV. 123 forse ciò, che li ha ingannati; e Terza sorquesta sarà la terza sorgente.

cesta sara la terza sorgente. gente della Costumavasi anticamente di lodar fana cloEroi, dopo la loro morte, e ne' quenza de-

gli Eroi, dopo la loro morte, e ne' quenza de-giorni delle lor feste, con istudiati gli C. ato-Panegirici, ne' quali alcuni giovani Declamatori, di cui volevasi esperimentare con un tal saggio il talento, prendevano un' intiera libertà di fingere, ed inventare, credendo con ciò di accrescere al loro spirito non lieve riputazione. Si effaticavano dunque a dipinger gli Eroi non conforme (a) vissuti erano , ma come averebber dovuto vivere, secondo la chimerica idea di grandezza, che avean formata. Non mancavano sopra tutto di sollevarli per fino al Cielo, ed attribuirono loro, senza riguardo alcuno, onori, e nomi divini, essendo questi i titoli di nobiltà i più ricercati negli antichi tempi (6). Ben lungi dall' esser biasima- ..

<sup>(</sup>a) Non giugne certamenente a tal' eccesso la lode a' tempi nostri, in sì (atte occasioni; ma si esagera molto anche adosso.

<sup>(</sup>b) Quando a'Re, erano questi certamente in Egitto in questa guisa 'adulati, dopo more te, come più avanti lo dice appunto l' Auto-te. Ma circa i Privatti non erano ù facili gli Egiziani, nè il prodighi di encomj: An-

124 La Mitologla, e le Favole simati tali Oratori, venivan' anzi lodati di gran talento, ed inven zione; cunservavansi le migliori lor' Opere, e spessor s' imparavano a mente; e se erano versi, o cantici, venivano pubblicamente cantati. Si sono in appres-

zi avevano una forma di giustizia, incognita agli altri Popoli . Conducevasi il Morto in Giudizio, ed ascoltavasi il pubblico Fiscale . Se si provava . che la vita del Defonto era stata contraria alle leggi, si condannava la sua memoria, e se gli negava la Sepoltura . Se poi non era imputato d' alcun delitte , nè verso gli Dei , nè verso il Re , e la Patria , allora se ne tessevan gli elegi ed onorevolmente si seppelliva : Si votava delle viacere il cadavere , le quali si riponevano in un' Urna ; ed il Pontefice , ergendola verso il Sole , a nome del Defonto col pregava : ,, Grande Osiride, vita di tutti gli Esseri ricevete i miei Mani, e riunitegli alla società degl" Immertali . Nel corso de miei giorni procurai d esser vostro imitatore , quanto alla bontà , ed al la verisà. Non commisi contro gli obblighi , del la secietà fallo alceno; rispettai gli Dei de miei Fadri , ed onerai i miei Congienti . Se per umana fralezza incorsi in qualch errore, o perintemperanza, o pel gusto del piacere, queste mie misere spoglie ne son la cagione. Gio detso , lanciava l' Urna nelia riviera , e depositavasi il resto, dell' imbalsamato Corpo nelle Piramidi . A Posfirio dobbiamo un si bell' avanzo d' antichità , De abst lib. 4. 6. 10. Convien soggiugnere ancora, che la magnificenza, e grandiosità de' loro Sepoleri ; vale a dir le Piramidi, contribuivano molto allo splendore, ed alla memoria del Defonde .

Spieg. colla Stor. Lib. I. Cap. 17. 125 presso studiate , e citate tali memorie; non dispiaceva allo Storico stesso di scrivere, e pubblicar tali cose, delle quali altra certezza e' non aveva. se non la fede di tali Scrittori . Racconta Diodoro (1) una quasi simil cosa degli Egizj, riguardo a loro defonti Re. Dicesi, che tutto il regno vestivasi a lutto, e che in versi cantavansi le lodi del morto : senza dubbio eran da' Sacerdoti corservati tali funebni componimenti, e se ne servivano per iscrivere la Storia di quei Principi . I Greci , esattissimi imitatori degli Egizj, osservavano lo stesso metodo, non splamente rispetf to a' loro propri Re, mi ancoraju riguardo a quelli, che avgvano tra di loro stabilito delle Colonie, o condotta a perfezione alcun' arte. Non è defficile di conprendere, che quest'uso ha introdotto nella Storia un grap numero di Favole; imperciocche di qual cosa non è ella capace un' immaginativa viva , e petulante in colui , al quale è permesso di scegliere a suo talento in qualsivoglia parte idee vaghe, e dilette; voli ?

Se ancor in oggi s'intraprendesse di

126 La Mitologla , e le Favole seriver la Storia de nostri Eroi sulla Scorta de' lor Panegirici , o Funebri Orazioni fatte in loro lode (a), ella sarebbe poco men favolosa, e presso quasi al divino, come son quelle degli antichi soggetti. Io non mi meraviglio , che l'Istoria de' primi secoli sia ripiena di Favole'; è stata scritta sopra memorie poco sicure. Ma quello, che mi sorprende, si è la scioeca vanità degli Storici Romani, i quali anno dato si spesso nel favoloso, o sia per adulare i loro Imperadori, o per non cedere nel portentoso a' Greci ; o per far vedere la protezione sensibile degli Dei fu i loro grand' Uomini . Ciò fu la causa delle frequenti Apoteosi, della gran moltitudine di prodigj, ohe con aria si grave raccontano, e di tutto il soprannaturale, di cui anno ripiene le Storie loro. Jo condono al credulo Valerio Massimo, e se volete ancora, a Dione Cassio, l'autorizar quasi sempre i prodigi, che descrivono ; ma non saprei perdonarla a Tito Livio , e molto meno a Plinio, che per incre-

<sup>(</sup>a) Vi si posseno aggiugnere ancora la maggior parte delle sepolerali Iscrizioni.

Spieg. colla Stor. Lib. I. Cap. IV. 127 dulo nh'egli fosse, non ha sempre avuto coraggio di disapprovare certe cose, che meritavano la censura ancora di un'uomo più religioso di lni. Sono però in qualche maniera costoro degni di scusa: vivevano in una Religione, la quale autorizzava simili favolose azioni, ed in un tempo, nel quale troppo era pericoloso il prendersela in qual si sia modo contro le popolari opinioni. Ma un Sandoval , e gli altri Storici di Carlo Quinto (a), lo stesso Mezerar, e il Signor de Perefixe, per non dir degli Storici delle Crociate, mi muovono a pietà, quando li vedo rifepire, di quasi commun consensor. certi portenti, cui lo stesso basso Popolo non credeva. So benissimo, che questa è l'idea dell'Istorico, per ser-Virmi dell' espressione di Montagne ; (b) di stendere per iscritto ciò, ch' egli

(a) Il Signor de Brantome non è ricorso a' Prodigi, sebben nen è scarso di lode, e di censura. (b) Il Signor Montagne è stato uno de vie vi ingegni della Francia. Ha trattate però con franchezza varie materie nel sue Libro inti-tolato l'Esiasis. Alcuni l'an chiamaso il Talete della Francia. Ant: Teissitr, Popohleunt, il P. Malebranche, e l'Auror dell' Arte di genare, 7, 3, e 20, l'an melto censurato

128 La Mitologla, e le Favole trova nelle memorie, delle quali si serve; ma so benissimo ancora, che dovrebbe mettervi qualche fondamento; poichè, per vero dire, ciò, ch'è favoloso, non accresce la gloria grand Uomini; egli al più non serve, che a diminuire il credito, ch'è dovuto a' fatti veridici . Questi. Uomini illustri, de' quali coloro, che da noi si sono nominati, anno descritte le azioni, non avevan' eglino merito bastevole, senza pretendere, (a), che la natura violasse i suoi ordini, per onorarli con istrepitose avventure?

Quarta ori- I Viaggiatori, e i Mercadanti angine.
Le Relazio.
Le

(a) Non pare, che verun buon Istorico Italiano siasi sottoposto a simil taccia, nè che forse meriti un tal rimprovero.

(b) I Viaggiatori antichi anno appunto, colle ilor finzioni, pregiudicato al creduto degl' Irineranti moderni, de quali sempre si sospetta, come l'accenna ancor l'Ariosto Cant. 7. Stanz. 1.

stati

Spieg. colla Stor. Lib. 1. Cap. 1K. 129 stati loro stessi ingannati. Quando si ritorna da un Paese Iontano , è necessario aver de narrare di helle cose; crederebbesi d'aver perduto il tent po, se non se ne riférisse, che delle comuni ; lo stesso giudicherebbonde gli altri . Per qual ragion, si direbbe, correr tanti pericoli, e andar'a cercar si lungi Uomini fatti come noi ? Non occorreva uscire di casa sua . Credevano di aver bene impiegato il tempo, e la fatica de' loro viaga gj , coll'opinione , che spargevasi, d' aver'essi vedute cose sorprendenti, ed ingannati dagli abitanti del Paese 💃 ov erano andati, i quali per faronore alla lor Patria; non tralasciavas no mai d'abbellirne la Storia, ins gannavano, in appresso gli altri, con favolosi racconti . Quando uno sa d'esser creduto, è difficilissimo , ch' ei resista all'incentivo di raccontare cose strandinarie. Gli Egizi parsicolarmente, de quali la Teologia

Chi va lonian dalla sua Patria vede cose da quel, che già credea, lentane; Che navrandole poi, non se gli crede, E stimato bugia do ne riwane,

Che il vulgo sciocco non gli vuel dar fede; Se non le vide, e socia chiare e piane,

rao La Mitologia, e le Favole era molto misteriosa, ed il linguaggio equivoco, ingannavan sovente eoloro, che viaggiavano nel loro Regno.

" Questo è un' uso praticato in tutti i Paesi : basta solo vedere quante Favole anno spacciate i Popoli dell' America (a) , e dell' Indie a coloro, che le anno prima scoperte . I Mercadanti anticamente conducevano seco degli Uomhi, per loro scorta, e difesa, ne' luoghi, ove andavano a stabilire Colonie, o corrispondenze; avevano bisogne sopra tutto del loro ajuto contro le bestie feroei ; delle quali i bosci abbondavano. Distinguevansi sovente costoro pel los coraggio, e quindi, senza dubbio, son derivati gli Ercoli , e gli altri domatori de' Mostri , e difensori de'

<sup>- 1(</sup>a) Non basteribbe agli Americani idiosi lo' spacciar frottole, quando non le credessero gli Ediopei . Vediamo in fatti nelle Pisto-le di Americo Vepucci; scritte da quel gran Continente", la sola verità . Al contrario, morto in un canflitto all'Isole Ladrone Ferdinando Mügellanes co'-suoi principali Uffiziali, ritoriano in Ispagina 1 poch loro Marina; e e parran cose incredibili de' Presi, ch'anno veduti . Il Vegucci non s'appigità, che al vento; te questa Utiliria si credette ogni costa.

Spieg. colla Stor. Lib I Cap. IV. 131 torti, e de quali le Istorie favolose sono (1) ripiene. Certamente da tali (1) Tali relazioni di Trafficanti ; e di Viag- sono i Rogiatori disegnarono i Poeti i Cam-manzi pi Elisj nell' ameno paese della Beica , (a) ovvero nell' Isole Canarie (b); e da questo sterso fonte son derivate le Favole, che stabiliscono alcuni Mostri in certi paesi, e le Arpie in altri; che raccontano, esservi stati de' Popoli involti da continue tenebre, ed esservene altri, che abitavano sutto terra ; altri con un' occhio solo, e chi eran simili a'Giganti ; che il Sole , e gli altri Pianeti andavano ogni sera a riposar (e) nell' Oceano, ed altre simili finziomi , fondate sopra Relazioni esagera-F 6.

(a) La Beira è in oggi l'Andaluzia, fertile, ed amenissima adesso ancora. Qiesta da alconi credesi, che sia il Tarsis, ovo Salomone inviava le sue Flotte.

Ercole, e quivi il pone Onero. Odisi lib. 4. (c) Questo per altro par detto sol da Poeti ; come si è accennato più sopra.

<sup>(</sup>a) Quest'isole eran dette da' Latini Fortunatr; e beate le chiama i' Ariosto. Altri situazona gli Elis; circa il globo della Luna, ed altri presso la Brittania, non lungi dalle Colonne d' Eccole, e quivi il non Onero. Odiss. Ilb. 2.

132 La Mitologla, e le Favole

Quinta te d'assai (a). Venohiamo ora alla Sorgente. quinta sorgente. Pittori i l'Poeti , ed i Pittori sono indued il Tea bitatamente quelli , che anno sparsa tro. la maggior parte delle Favole nel Mondo.

Sempre a' Pittori , al fervido ta-

Fu permesso de Vati ogni ardi-

(1) Oraz.

Avendo questi sempre cercato di piacer più tosto, che d'istruire, an preferita un'ingegnosa falsità ad una verità conosciuta. Se ha fatto bisogno di adulare, o consolare qualche Principe, afflitto per la perdita di un Figlio, il Poeta lo collocava tra gli Astri, o fra gli Dei, come lo dice Lattanzio (b). Quel, che dilettati si erano delle belle Lettere, venivano considerati o come Figli, o come favoriti d'Apollo. Giacinto (c) passo per

Tav. 16. (2) Vedasi ciò, che dice Strabone su gal particolare Lib. 15. pag. 1033. e 1038.

(b) Accesserume autem Foire, qui compositis ad volupratem cerminibus, ad Caduus es ideis Févois, systuderunt: sicus facium, qui apud Reges non malos panogyricis mendacibus adulantur. Inst. 11b. s.

(c) Dò quì l'efficie di Giacinto, tratta da una Comiola del Museo Odescalchi, ove pur







Spieg. colla Stor. Lib. 1. Cap. IV. 133 per tal motivo come favorito di questo Dio; e perchè egli fu ucciso (a) da un colpo di palo, o bastone infelicemente trasportato dal vento, finsero che Borea, geloso di tale amicizia causasse un tal' accidente. Il successo giustificò sempre la felice temerità de' Poeti ; le opere loro si lessero con piacere, e niuna cosa più diletto, che la finzione. Quindire è, che presero per regola i Poeti di non dir mai cosa alcuna naturalmente : Le Pastorelle furono Ninfe, & Najadi I Vascelli ora furon creduti Cavalli alati ; come nella Storia di Bellerofonte, ed ora Draghi, come in quella di Medea ; i Pastori (b), Satiri ,

mirasi espresso l'arco, ed il dardo, simboli della Caccia, in cui pure si fè compaguo del diletto Garzone, l'amico Apollo, come asserisce Ovidio nel lib. X delle Metarn.

Porta le reti, e tiene i cani al varce,

Ed usa indegapmente il dardo, e l'arco.

(a) Questo colpo l'ebbe, esercitandosi alla
Palestra, fra giochi della quale l'uno era illauciare il palo, ed era fra gli esercizi del
Pentato, il caso successo nella Econia. D',
un simi colpo Perso uccise il suo Avo Acrisio, celebrand i Funerali di Polidetto.

(b) Riporto qui una figura d'un Sațiro gio. Táv. 17. vane, ( presa dal Begero 1. 3. p. 257. ), il qual' è cornuto, e porta due capretti, comendo sul capo una testa di fautti, e di cae-

154 La Mitologia , e le Favole o Fauni; gli uomini a cavallo, Centanri ; quei , che .i dilettavano della musica, Apolli ; i Medici, Fsculapj; le grate femminili voci , Muse ; le belle Donne , Veneri ; le vi-

ciagione . Insieme espongo una Pigura d'

un Fauno sedente colle corna , ed sreechie

Tar. 18.

di capra, con due tibie, tolta da una Gemmadel Muses del Signor Principe di Biscari di Catania. Altrove abbiamo esposta la Figura de' Centauri: Ne riportiamo qui un' altra , tolta dal Museo Piorentino , in cui mirasi un'altra sorta di Centauro , essendo questo tutt'uomo davanti . Egli sta alle prese con Teseo ; e sebben' usa di tutta la sua forza, scorgesi perè, chi ei va a soceombere . Può essere che questa sia una delle Fat che di quest' Eroe , ch' erasi preposso d'emulare Ercole istesso; e può essere ancora, che alluda alto sterminio, ch'ei fèce de' Masnadieri , da' queli purgo l' Atrica, da essi infestata . Narra perè Pausania in Eliac. Prier. cap. 19. che Teseo colla scure sconfisse i Centauri . Il nostro Centauro ha la Clamide, all' uso degli Eroi , come l'ha Teseo , il quate, deposta la clava, l'elmo, e lo scudor, non teme d'afrontarsi alle strette col Mostro .. Si

Tay. 20.

è pure aggiunta la Testa d'una Musa, che si e tolta dal Begero , la quale sul capo è alata, o perche una volta così si sottrasser le Muse col volo alle violenze di Pireneo, Re di Pocide, o perche avendo esse vinte nel canto le Sirene, si adornarono in trionfe la testa delle penne, che svelsere a quelle dall'ale . Hò inserito ancora una Medaglia di Termini-

ni , Cietà della Sicilia , in cui si vedono tre Ninfe vestite, e furon quelle, che sollevarono Ercole stanco dal cammino con bagni caldi . Ne mala di esse appunto Diodoro lib. 4. chil Golaio.





T I

Pag . 13 4



T 21.





ESIONE

Tc 2/

uy Cologle















Spieg. colla Stor. Libl.Cap.IV. 135. ziose, Sirene, o Arpie (a); quelle, che si dilettavano della caccia, Diane; (b) gli arancj, Pomi d'oro; le frecce, e i dardi, filmini, e saette. Fecero di più : conoscendosi dispotici delle pitture, e de caratteri , che atgribuivano alle Persone, ed alle cose, che rappresentavano, per dare a divedere, che la lor' arte consisteva principalmente nella fincione, si appiliarono particolarmente (1) ad oppu- (1) Giodigmare la verità; e per timore di non zió de' Letconvenir cogli Storici , cambiarono 4 pag. 1" il carattere di quelle Persone, delle quali parlavano . Omero fa d' una Donna infedele, e prostituta la saggia, e virtuosa (e) Penelope, e Virgilio d'un Traditore della sua Patria, costituisce un' Eroe (2) tutto pietà , (2) Enea; e di un Bandito fuggitivo, che per-

(a) Sono deseitte le Arple nell' Eneidi ;, e

niente meno schicemente nell'Orlando Furioso.
(b) Porgesi ancera la Gigura di una di queste Fave 28.
Donne Cacciatrici, ch' è tolta dal Museo del Signor Duca Colonna di Cesarè, di Palete mo Fien l'arco già teso e la vente succinta, a sopra gli omeri la faretra, e mirasi il cane in cotsa a suoi piedi. Vi si è fatto scriver Diama, ma sembra più tosto l'una di queste Cacciattidi, che affettavano anticamente un tal nome.

- (c) L'Ariotto ancora Cant 25. 37. 27 dhimganna il Lettore sa la preto a nigità di Penelipe. Il Petrarca seguira Omero, e la pone con Lagcrezia fia le caste, Trionf. della Caste. 136 La Mitologla, e le Favole.

dè la battaglia, e la vita contro Mez
zenzeo, ne forma un (a) Conquistatore, e un Semideo. Lo stesso Poeta non ha avuta veruna difficoltà
di disonorati una (1) virtuosissima
Principessa (b), e toglierle il bel canrattare di casta, e di coraggiosa,
per attribuirle quello d' una passione
indegna, e d' una vilissima disperazione. Anno tutti cooperato a far
eredere Tantalo un' avaro (c), e l' an-

(a) Merita dunque maggior compatimento, e ragione il Petrarea, allorchè dice, che se Omero, e Virgilio avesser vista la sana Madoana Laura, non avrebber cantaro d'Achille, d'Ulisse, neï d'Enea, ma solo avrebber esta tati i pregi di quella vaga, e virtuosa donzella.

(b) Didone assai ben vien difesa appunto dal Patriarca, nel citato Trionfo della Cassità.

Pei vidi fra le Donne peregrine Quella, che per le suo dilesse, e fido Sposo, non per Enea, votro ire al fine; Taccia il Vulzo igneranec; l'dico Dido, l' Cui studio d'onestate a merre spinse,

Non vauo amer, com è il pubblico grido. Oltre di che il noto Anacronismo la diferide abbastanza, chenche dell'estato computo di questo non convenghino i più accurati Cronologi Treso pure le rende quell'onore, che le si deve.

(c) Altri-ascrivono a Tantalo per que delitato la loquacità, altri la temerità, e la superabia. Questà diversità d'opinioni fanno più toca var con mano la finzione Basta da Petti.

Link from Louis a har c

Contract of Contract

Spieg. colla Stor. Lib. 1. Cap. IV. 137
no posto a lor capriccio nel mezzo
del Baratro, ove soffre una pena crudele, proporzionata alla di lui avarizia; quando, secondo asserisce Piodaro (1), egli è stato un Princilimp. de
pe religiosissimo, ed infinitamente Hyer. Veonesto.

Ma non solamente il genio di piacere altrui , e d' adular , obbligò i Poeti ad inventare , ed a fingere , ma vi furono il più delle volte necessitati dalla mediocrità de' loro Soggetti. Sarebbe stato per lo più comunissimo quello, che dovevan dire , se non avessero avuta l'avvedutezza di frammischiarvi il soprannaturale, e la finzione. Se si volesse far l'analisi de' lor Poemi, si ridurrebbono a ben picciola cosa. Vi ha un molto maggior numero di Mercadanti , e di Soldati , i quali an corso più gravi pericoli i , e dimostrato assai più coraggio d' Enea, di Ulisse , e d' Achille nell' occasioni, che loro si sono presentate . E che sarebbero in grazia l'Eneide, l'Iliade, e l' Odissea, senza l'intervento continuo delle Divinità, e senza quel l' infinito mescuglio di verità poco interessanti, e di finzioni, che lusin-

Favols .

138 La Mitologla, e le Favole gano? Un' Uomo (a) scampato (1), dalle ruine della sua Patria , fabbrica, con altri fuggitivi, alcuni Vascelli, su di essi s' imbarca, approda in Fracia, in Macedonia, ed in alcune Isole dell' Arcipelago; si ferma nell' Isola di Candia, passa in Sicilia , di dove , dopo aver passaro il Faro di Messina, giugne finalmente alla foce del Tevere in Italia , ove prende Moglie , dopo aver' ucciso il

suo Rivale. Un'altro (b), si assenta (2) Ulisse . (2) dal proprio paese per molti anni ; gli affari suoi in questo tempovanno in total decadenza : son dissipati i suoi beni , e la sua Moglie , e i suoi Figliuoli perseguitati . Forna finalmente , dopoaver sofferti molti pericoli ; rimu-

> (a) Anzi molgi son di opinione, che Enen nè pur'abbia fatta cosa veruna di trato que-sto. Dopo di aver tradita la suo Patria, e il suo Be, ritirossi nella Frigia superiore, ove mori , ed Autori degni di fede atrestano , che quivi , per lungo tempo, è rimasto in piedi i! di lui Sepolero. Stor. Univ. ove parla della Frigia . Rober. Cenal. &c.

ne-

(b) Quei , che riselvono in moralità le antieke Favole, dicono, esser Ulisse il Simbole della perspicacità, e prudenza umana, che con invitta costanza supera ogai opposta disavventura .







Spieg. colla Stor. Lib.I.Cap IV. 139 nera alcuni de' suoi, che gli si eran conservati fedeli , e coll' ajuto di questi rimette in buon' ordine i propri interessi , e si vendica de' suoi Nemici . Essendosi Achille sdegnato con Agamennone , si ritira nelle sua tenda . Approfittansi i Trojani della disunione de' Capitani Greci ; diventano superiori , guadagnano i loro trinceramenti, e bruciano i lor Vascelli : prende Patroclo l' armi d' Achille, ed uccide Sarpedone ; ed Ettore vendica la morte del suo Amico, togliendo la vita a Patroclo : esce allor' Achille dalla sua tenda, incalza i Trojani fin sotto le loro mura, e li obbliga ad entrar dentro la Città ; trovato Ettore solo , l'uccide , e strascina (e)

(a) Non tutti gli Autori convengono su tal successo. Questa è certamente la più comune, e vulgata opinione, cicè che Achille uccidesse Ettore : ma pure Dione Crisostomo Orat. 2- afferma, che Ettore fu l'uccisore di Achille sed de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio del companio del companio de la companio del companio del

140 La Mitologia, e le Favole
il suo cadavere intorno alla tompa
dal caro Amico, al quale celebra
sontuosi funerali. Questi sono i tre
più pei Poemi, a noi rimasti, fondati sopra Istorie molto comuni, e
sostenuti da Eroi di un merito assai
limitato. Quindi i loro Aŭtori sono
stati obbligati a servirsi d' un infinità di Favole, per sostenerne il decoro, e per abbellimento della verità, in quelle frammischiata. Dovendo dire, che Ulisse giunse incognito
in Casa di Alcinoo, (1) lo fa Omero condurre (a) da Minerva, al qua-

(1) Odis. Lib. 16.

tto del carro. Dice qui binistimo il Sig. Banier, che Achille ciò esequi intorno alla tomba dell'estinto amico: Tale fu particola-mente
il costume de Tessali; ed Achille, che Tessalo
era, cotue Figlio di Peleo, Re di Tessaglia,
fu sempre delle partic cerimonie, ed usanze
estattissimo osservatore. Ma nondimeno in questa Gemma vedesi eseguiro un tal ba baro
vanto intorno alle Mura di Troja, per più atterrire, e sgomentare i Nemici. L'Abate Lorenzini, spiegando leggiadramente in uso suoCapitolo un tale avvenimente, soggiugne parlando di questo Carrotta.

Achille il guida, e al Pupul; che s' affaccia Pall do al muro, Estore ucciso addisa, E poscia il Fueco alla Cistà minaccia.

(a) Per far maggiormente spiecare incorrotata fra piaceri. e. le delizie la vittà di suo Ulisse, lo fe Ometo passare in Corte d'Alcinoo, Reisle' Peaej, nell'Isola di Corcira, imperiore dell'accessione dell'

ggi

Spig. colla Stor. Lib. 1. Cap. IV. 141
le con una nuvola lo nascoude:
Virgiño, esatto imitatore del Greco
Poeta, fa giugner' Enea presso Didone, (a) condotto nello stesso modo da Venere. Se i Compagni di
Ulisse son troppo allettati dalle delizie del Paese de' Lotofagi, (1) si (1) Odit.
dice, che i frutti di quell' Isola (6) Lib. 7.
fan-

oggi Cortu, e vel fa perciò guidar da Minerva. Altrimenti e'non sarebbe stato bum consiglio di questa saggia Conduttrice l'esporre unGuerriere, stanco per tanti pericoli, a languite fra gli agi, e le mobidezze, non essendovi Corte, nè Popolo allora più molle, e libertino de' Feaci. Danze, giochi, bagordi, canti
erano il solo loro trattenimento. Dalla canzone, the Femio canta in presenza d'Ulisse, si
arguisce insieme la loro, saverchia libertà nel
patlate. Furono pure celebratissimi i Giardini
a Alcinon; a' quali l' Antichità ha porti in conficnto quelli solo d'Adome, e di Semirannde.

(a) Di folta nebbia intorno lo coverse.

Eneid. L b. I.

Questi Antichi Poeti anno in questo avuti per seguaci il Tasso, ed in qualche maniera l'Ariosto, In primo ricuopre d'una novola Solimano, nel presentarsi avanti il Soldano di Gerusalemne. Il secondo, trattandosi di Personaggi Cristiani, fa guidare l'Esercizio di Rinaldo, in soccorso di Carlo, dall'Angelo, e dal Silenzio, onde giunga improviso sopra Pagani. Cant. 16. St. 42.

Ebbe il Silenzio, e l'Angelo per quida. Il Signor, Banier sembra che fiavi unito al sentimento universale, che il Paese de Lotofagi, ove approdò Uliste co suoi Compagni,

Green Cons

142 La Mitologia , e le Favole fanno dimenticare, mangiandone del proprio natio Soggiorno . Si fer. min' eglino nella Corte di Circe per darsi al libertinaggio ; si dice ; che questa pretesa Maga aveali cangiati in Epirici . Non si dira semplicemente, che Uisse sofferse molte tempeste ; conviene aggiugnervi lo sdegno di Nettuno, che così vendica (a) , il suo Figliuol Polifemo .

Quangni , fosse l' Isole detta in oggi delle Gerbe : Ma il mentovato P. Pancrazi nel primo Tomo delle sue Antichita Siciliane spiegaee Par. 1. c. 2. chiaramente dimostra, che giusta l'espressione d'Omero, la Regione de Lotofagi, ove si fermo Ulisse , fu tra Camerina , e l' antica Agrigento. Eran detti Lotofagi, perchè si pa-scevano della Pianta Loto. E ne' contorni appunto d' Agrigento, e Camarina vi nasce ancora una tal Pianta .

(a) Uli se, siccome è noto, tolse la vista a Polifemo . Virgilio per verificare i detti d'Omero, mandato Enea in Sicilia dopo d' Ulisse, fa, ch' ei trovi cieco lo smisurato Cicople, ed Achemenide, compagno del detto Ulisse, ne racconta a' Trojani il successo:

.... Quel , che unico aven ,

Di Targa , o di Febea Lampade in guisa . Souto la terva fronte, acchio rimchiuso, Chi trivellammo ; vendicando alfine . Col sor la luce a lui , l' Ombre de Nostri . Encid. 3. Annibal. Car

Riflette Natal Conti, che il Cielo non ispito ad Ulisse il disegno d' uccider Polifemo , tome poteva a man salva, ma bensì d'accecarlo , acciò fosse più lungo , ed angoscioso il tormento , dovoto alla sua crudeltà , e a' suoi mis-Eacti, Lib. g. Cap. 8. de Cyclop.







Spice, colla Stor. Lib I. Cop. II. 143 Quanti misteri, e quanti preparativi avanti Che Achille uccide Etrore! Gli sono date da sua Madre l' Armi , lavorare nella fucina (a) di Vulcano, ed avevalo essa già immerso nella Stige, e reso invulnerabile: Prende Minerva la sembianza di Deifobo (6) per ingannar' Ettore

(a) In questo pure è stato Omero imitato da Virgilio, che manda Venere nella Fucina di Vulcano, per pregarlo a fabbricar' armi sicure pel suo figlio Enca. Anche l' Ariosto ha tolta quindi l'idea dell' armi impenetrabili ; siccome pure ne ha presa l'invulnerabilità , che attribuisce ad Orlando , ed a Perral .

R porto un bellissimo Monumento, che rap. Tav. 14. presenta appun to Vulcano, occupato a lavora.

re quest' armatura .

. . . . . . Multa vi braccia tollit .

In numerum, versatque tenaci forcipe massam. E'assisa da una parte Venere, che n' ha pregato il Marito, ed ha le colombe a' suoi piedi ; stassi al suo fianco Mercurio , che inalza il Caduceo, ed Enea, che ansiosamente attende il dono materno. Dall' altro lato evvi Marte, colla spada tra le mani, ed armato ne presso a lui v'è Nettuno, col suo Tridente . E! riportato dall' thermayer pag. 34. Tav 18.

(b) Deifobo fu Piglio di Priamo, e, dopo la morte di l'aride, sposò la bella Elena: ma essa lo tradi , avendo indrodotte la notte della presa di Troja, nelle di fui stanze Menelao. ed Ulisse, che gli telsero barbaramente la via ta . Virgilio nel 1. 6. dell' Enrid l'introduce & raccontare ad Enea la sua fatale sciagura, e l'altrui crudel tradimento .

t44 La Mitologia, e le Favoletore nel soccorso, che dar (a) pretende al Fratello. Prende Giove la blancia, pesa la sorte di questi due

(1) lliad.

Eroi (1), e vedendo, che quella d'Ettore precipitata sino all'Inferno, egli abbonda costoi, ed Achille gli toglie la vita. Nulla tra di loro si da, se non per raggiro, e mistero, ed al lor proposito impregano il favore di qualche Divinità.

Onde a noi sia d'incanto, e di diletto, Tutto si pone in uso; e tutto

prende Un corpo, un' alma, spirito, ed aspetto.

Nume diventa ogni Virtù , che splende; Onindi Minerva la Pridenza è

Quindi Minerva la Prudenza è detta,

B Vener la Beltà, che i cuori

accende. Fiù non praduce il tuono, e la

iù non praduce il tuono, e la saetta Gra-

(a) Anche in questo mentir di sembianza, fa Minerva, appo Omero, fingendosi Defolo, bisognoso d'anta dal credulo suo Fratello Ettore, è stato il Greco Poera seguitato da Virgilio p livolte, e spesso ancor dell'Ariosto in simili cincostanze.

Spig. colla Stor. Lib. 1. Cap. IV. 145 Grave vapor; ma Giove erge la mano,

E l'arma di spavento, e di ven-

Tra le proculle allor che geme in-

Mesto il Nocchier, mira Nettun,

Sdegnoso col tridente il flutto insano.

Più l' Eco un suon non è, che ri-

Nell'aer; ma una Minfa è, che si lagna

Del suo crudel Narciso in meste note, (1)

note. (1) (1) De-In questa maniera adornano i Poe-spreau: ti i loro argomenti, di vive, ed in-tic. gegnose figure intrecciandoli. Non crediate già, che semplicemente di-

chino, che i due (a) Aloidi, que'
TQM.I. G fie-

(a) Gli Aloidi furono Figli di Nettuno, e d'ifinedea, ch' era Moglie d'Aloco, e perciò fur detti Aloidi. Omero in questo luogo chiama l' uno kfialte, e l'altro Oto. Il primo vuol dire insultatore, il secondo orecchiono. Non furon che due bravi Coriari, e perciò detti figli di Nettuno. Nel Lib. 6. dell'Encidi ne ragiona Virgilio.

Out vidi ambi d' Also gli orrendi Biglj, Che scinder colle mani il Cielo osaro, E tor lo scestro del suo Regno a Giove.

146 La Mitologia, e le Favole fieri Giganti, i quali guerreggiavano contro Giove (1) , accrescessero (1) Hem. Olyss. lib. le loro forze coll' intervento di qualche soccorso; diranno, che questi Giganti crescevano ogni giorno un cubito. In vece di narrare Omero, che dopo il sanguinoso combattimento , seguito sulle rive del Xanto , trovandosi ripieno di cadaveri l'alveo di questo Finme , straripò l' acqua, inondando tutta la Campagna, fino a tanto che tolti quei Cadaveri dall' onde, si accese un rogo , e quivi ridotti furono in cenere; in vece, dissi, di un si semplice rac-conto, finge il Poeta (2), che sen-

(2) Iliad. Lib, 20.

11.

(a) Achille perseguitando i Trojani , che per sottrarsi al di lui furore eransi gittati nel Ranto, egli pure vi si gittò con essi, e ne fe-ce un' orribil macello, insultando con tai parole : Questo Fiume si rapido a cui sagr ficate cotanti tori, e cavalli , vi mostri adesso , o Trojani,la sua possanza,con agrecarvi seccorso. Sdegnessi

tendosi questo Fiume oppresso nel suo letto si lamentasse con Achille , e che non avendolo appagato quest' Eroe, desse suori contro di esso, e rapidamente perseguitandolo, l'averebbe nelle sue acque sommerso , se da Nettuno (a), e Minerva inviaSpieg. colla Stor. Lib. 1. Cap. IV. 147
ti da Giove, non gli fosse stata promessa una pronta soddisfazione. Dowendo lo stesso Poeta rappresentarci, che le icondazioni del Mare, qualche tempo dopo la ritirata de' Greci, atterrarono quella famosa. Muraglia, che avean' eglino fabbricata nel
tempo dell' assedio di Troja, per metGarage.

grossi a tal rimprovero il Xanto , e comandà ad Achille di ritirarsi : Ma Questi gli soggiunse: Xanto, Figlio di Giove, io s'ubbidirà un' altra volta : ma per oggi non cesserò di trucidare i perfidi Trojani . Il Fiume allora vie più irritate solleva, ed agita con tal fnrore i suoi flutti , che l' Eroe nou potendosi pid sostenere in piedi , s' attiene ad un' olmo , che felicemente trovossi vicino a lui . il prio del suo corpo, e l'empiro dell'onde stradicano l' albero, che cuopre il Fune co' suoi rami, e presenta una spezie di ponte. Se ne prevale Achille, e fugge di carriera verso il niano: Il Fiume lo perseguita, e lo circonta furibondo per ogni parte. L'acque inalzandosi come montagne, sbalgauo il Guerriero fino alle nubi . Allora Giunone credendo di vederlo sepolto negli abissi, manda in sue soccer e Vulcano, armato di tutti i suoi fuochi . Mette questi in fiamme tutro il contorno, ed'il Fiune medesimo, ch' è obbligato a rientrar nel suo letto, ed a giurare, che non darebbe più soccarso 2' Trojani. Così Omero nel 10, lib. dell' Iliada. ch' ho citato in margine. E' da am marsi la fecilità dell'inventare : Ne furono Mi iciva . e Nettuno inviati da Gieve a placar gli sdegni del Xanto, come riporta qui l'Autore.

148 La Mitologia, e le Favole
tersi al coperto degl' insulti de' lor
Nemici, (1) asserisce, che Nettuno
sdegnato dell' intrapresa de' Greci,
pregasse Giove a permettergli di diroccar quel muro col suo tridente;
e che avendo interessato nella sua
wendetta Apollo, eran d'accordo convenuti di abbatter questo edificio-

nel suo ritorno, non si tralascia di dire, che nettuno (a) irritato, per (2) Odiss. aver servito (2) ad Ulisse, la canciò in uno scoglio. Se Turno sa bru-

Se la Nave de Feacj, che avea condotto Ulisse ad Itaca, fa naufragio

(a) I Peaci, dopo d' aver colmato Ulisse di mille onori, lo riportarono ad Itaca sopra un lorn Vascello, e fu si brieve il tragitto, ch' ei lo fe dormendo , e addormito ancora lo posero essi sovra la spiaggia, e partirono. Mettuno sdegnato contro costoro per aver dato il trasporto ad un' Uomo da lui ediato , a vista del lore Porto cangiò il Vascello in iscoglio . Istupidirono i Feac; a tal portento; ma il Re Alcinoo si risovvenne atlora d' un' antico Gracoto , cioè , che Nettuno era fritato contro ; Fraci , da che questi si erano resi i migliori Pilori fra tutti gli altri ; che perciò un giorno questo Nume farebbe perire in mezzo all'oude uno de tor migliori Vascelli, che titornasse dal condurre un Mortale alla sua Patria . Immolo , per placar Nettuno , dodici Torl , e ginio, che non sarebbesi da loro ricondotto vernuo Straniere al fue Paese .

Spieg. colla Stor. Lib. I. Cap. IV. 149 ciare la flotta di Enea , Virgilio fa comparire Cibele (1), che trasforma (1) Eneid. questi legni in Ninfe Marine .

Quando vedeasi uu bel lavoro, come sarebbero le Muraglie (1) di Troja , le Torri d'Argo , ed altri simili opere, n'erano sempre inventori, ed Architetti gli Dei.

Le sacre (b) Torri de Ciclopi io

Assai più she terrena , opra divina . (2)

Non basta semplicemente dire, che in Thiest. sia stato prudente Ulisse ; studio- 47. 3. samente si aggiugne, aver' avuta Mia nerva per guida. In vece di raccontare in qual maniera, trovandosi Enea sul principio di Primavera ne' Mari di Sicilia, si sollevasse una tempesta, che da quell' Isola l'allontano, si fa comparire in iscena Giunone sdegnata, Eolo, Nettuno (c), ed i Venti . G 3 Rac-

(a) Laomedonte circondo di si forti, e belle mura la Città di Troja, che ne fu attribuito il lavoro ad Apollo, Dio delle bell' Arti -

(b) Luripide aucora chiama Torri le abitaaioni de' Ciclopi . Sicuate sull' bina torreggia-

vano forse in vista le lor magioni .

(c) L'Arieste al contrario, per ingrandire la prodezza d'Orlando nell' uccider l'Oca mario na , presso d' Ebuda, fa che Proteo , Nettuno, Racconterebbe senza figure un' Istorico, che Beroe incitò le Donne Trojane a bruciar la lor flotta, per timore di non essere a nuovi pericoli esposte; ma un Poeta farà uscire in campo la Dea Iride, (1) sotto la figura di questa Frigia Matrona. Se un Principe, secondo la Storia, è giu-

(1) Ens.d. lib. 5.

Tav. 25-

(2) Gerinat dizioso ; è politico, (2) gli danno i (3) Briario. Poeti molte teste; se coraggioso, (3),

se gli danno più braccia; se accorto e sagace, se gli fan (4) prender varie (a) figure. In vece di dire, che

(e) Sembra, che da Proteo gli Etrusci, indit i Latini abbin formato il loro Vertumno, che prendeva cotante varie figure, siccome l'accenna Ovidio nel lib. 14. delle Metamorfisti. Ove si parlerà di Vertunno, daremo ancora la sua Figura. Inranto qui n'espongo un'altra ch' à in una Cornola, riportatanel Museo Cortone, se. Misasi qui agli stringer con la destra la falce, come appunto lo dice Properzio, che l'introduce a parlare nella II. Elegiadel Libro IV.

ed ogni Deltà del Mare prenda pel timore vergognosamente la fuga. Gant. 11. Staut. 44.0 45.

Ponmi la falce in mano, e gli occhi ruei do sembrerò de campi un mieitore.

o come dice Ovidio nel luogo citato: Falce data frondator eras. Nella sinistra sembra te-

"nere un pungolo pe' Clovanetti, siccome l' istesso Ovidio l'accenna:

Stringea severo nella man salora

Pun golo infesso; onde giurato avresti, Che violti i buoi dai giogo avea pur ora.  $T \cdot I$ Pag. 150. VERTUNNOS Ta.25





Spieg. colla Stor. Lib.I.Cap:IV. 151° che (a) Nauplio, sentendo accostarsi la flotta de Greci, fece accender de fuochi, per attirarla presso gli seogli, da' quali era la sua Isola circondata, e dove la fè perire in effetto, un Poeta introduce la Dea Minerva, la quale in tal guisa vendicasi d'Ajace, pel torto, da esso fatto a (b) Cassan-Garage.

'ed' avvolta al braccio medesimo porta una veste com' io suppongo; dicendo ivi Properzio, che, volendo, poteva Vertunno comparire ancora un venditore di vestimenta: 6º idem Musa dus demissi institer in tunicis. Il cane gli sta da canto, forse per dinotarlo cacciatore, come tale I' asserisce Properzio, o per essere il Dio de' Giardini; alla cui: custodia sogliano vegliare i Cani.

(a) Nauplio. Re dell' Eubea, in' oggi Negroponte, e Figlio di Nettuno, e di Aminane, avendo perduto il suo Figlio Palanede, per gl' inganui d' Ulisse, nell' assedio di
Troja, giurà di vendicarre la morte sopra
tutti i Greci. Dopo aver seminata la discordia fra loro, avendo risaputo, che la loro
Armata, nel ritornare in Greciez, dopo la
presa di Troja, era estata battuta da una fiera tempesta, presso la di lui Isola, fece di
motte accendere de' gran fuochi fra gli scogli;
per attirarvi i dispersi legni, onde quei, ch
orano-campați dalla: procella tompessero fra
quei sassi, come successe in effetto. Dirasel
altrove la di lui Storia.

(b) Cassandra, Figlia di Priamo, ebbe în dono dali' amante Apollo il predir le cose future; ma pel disprezzo usato dopo a quel Nu-

152 La Mitologla; e le Favole dra nel di lei Tempio . Se si vuol dire , che un' Eroe, per aver contezza del suo destino, fece alcuni scongiuri , secondo l'uso di quei tem-(1) Ercole, pi (1), il Poeta lo fa scender all' Testo , ed Inferno, e lasciandosi rapire dalla sua Orfco . fantasia, e dall'estro, racconta mille menzogne. Finalmente osservasi in tutte l'Opere loro un premeditato rovesciamento de'dritti della vesità, ed in vece di quell'aria di sem plicità, ch'ella richiede, anno adottato il trasporto, ed il furore, secondo il carattere dato lor da Petronio (a), di parlar da Uomini in-

> me, ei vi aggionse, che non fosse mai data fede a' di lei vaticini . La notte , che fu prefa Troja , Ajace , avendola incontrata nel Tempio di Minerva, usolle violenza; Virgilio però non dice altro, se non ohe avvinta di lacci fu fatta prigioniera in quel Tempio . Pa poi uccisa da Clitennestra , Moglie d' Agamennone , per gelosia . Fu sepotta in Amiclea , ove passo per una Divinità, ed ebbevi un Tem. pio . Dice Plutarco , che Cassandra dopo la sua morte fu soprannominata Pasifae , perchè manifestava a tutti i fuoi oracoli.

> (a) Non anim res gesta versibus comprehenden-de sunt, quod longe melius Historici facunt; sed per ambages , Deorumque ministeria , & fabulosum sengentiarum tormentum precipiendus est liber spiritus, ut positis furentis animi va-zicinatio apparent, quam religiose orationis sub

Spieg. calla Stor. Lib. I.Cap. IV. 153 vasi da un'entusiasmo profetico, e ripieni del furor del Nume, che li trasporta, e riscuote.

Può aggiugnersi, che i Teatri an Il Teatro. contribuito ad introdur molte Favole: Sopra la scena può la licenza trionfando, mascherate impunemente la verità. L'immaginativa , ed i sensi più vivamente son mossi, quando nn' Autore sa ben condurre un' intrigo a costo della verità, che se rappresentasse il fatto nella maniera, che accade . Pasife innamorata di un Capitano, chiamato Toro, non averebbe fatto su' Teatri della Grecia . ov'ella era mortalmente odiata a cagion di Minosse, la stessa impression ne, che fece allor, quando la rappresentarono invaghita d'un Toro, cui Nettuno avea fatto uscire dal Mare . Restiamo molto più commossi in vedere Andromeda (a), ed Esio-

testibus fides . Petr. Sat. I Poeti per altro d'un tal'estro ne fanno tutto il lor vanto.

Est Deus in Nobis; agitante calescimus ilto. (a) Andromeda fu figlia di Cefeo Re d'étiopia, e di Cassiopea, che si vanto più bella di Giunone. Nettano vendicò il totto della Dea, mandando un Mostro marino a disolare il paese; ne questa sciagura avria cessato, rispo

T54 La Mitologla, e le Favole ne (a) esposte a' Mostri marini, che a' Corsari; e Didone, che, disperata (a) per

rispose consultato l' Oracolo d' Ammone, che coll' esporre Andromeda all' Orca come segui;

ma Perseo, uccidendo il Mostro, la sottrasse a fatal periglio , e la prese in Consorte. Eccone appunto espresso il fatto nella Figura . che qui s'espone , tolta dall' Admiranda Romanarum Antiquitatum . Mirasi Antromeda . già sciolta dalle catene, e rivestita scendere dallo scoglio, mezzo tra lieta, e sbigottita. Giace appiè del sasso estinto, e rovesciato il Mostro : e Perseo intanto, come in atto di porgerle braccio per discendere , l'impalma sua sposa . Esse quasi affat to nudo , tiene a' piedi i talari , e l'ale sul capo di Mercurio , che ad esso le accordo per sicurezza. Altrove se ne ragiona . Anche Pietro Cornelio nella sua Tagedia dell' Andromeda la finge esposta al Mostro , e non a' Pirati .

Tay. 26.

(a) Esione, Figlia di Laomedonte, Re di Troja, e Sorella di Priamo, sa anch' essa esposta ad un Mo stro del mare, per placar Nettuno, com'avea comandato l'Oracolo d'Apollo; ma su pur' essa liberata da un'altro Brog, cioè da Freole, che la diè in isposa all'amico suo Telamone. In una Medaglia di Traziano, ch'è riporetata nel Tessoro Arandemburgico del Begero, Tom. 2. pag. 644. e che qui si propone, mirasi essa legata con ambe le mani allo scoglio, e sembra ancora, che alba destra sieno annodati i capelli, se pure non ondeggiano al vento: Vedesi l'acquatico Mostro a' suoi 'pedit, ed intronio evvi il motto in Greco Pessa, Città posta alle falde

Tav. 27.

Tav. 2

all:

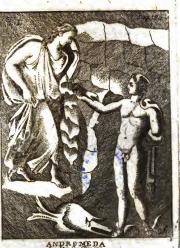

ANDROMEDA





Spieg. colla Stor. "Lib. I. Cap. IV. 155 (a) per la perdita d'un'(1) Amante, si squarcia il seno, ci muove assai più, che se ella si uccidesse per la morte del suo Consorte, conforme insegnan gli Storici. In tal' maniera i Poeti si son fatto un merito di mentir con arte, d'inventare, secondo certe regole, (b) e di finger imprese, unioni

all'Orca, che ne vien poi liberata da Ruggiero, montato soll'Ippogrifo, come Perseo sul, Pegaso, Cam: 10 M. Danchet ha data un'

Opera intitolata l' Esione .

(a) Dopo il Felice Anaconismo di Virgilio ciascuno, appresso si illustre guida, ha decantati gli amori di Didone, e d'Enea; E giacche qui ratta il Autore dell' Opere espo, ste su' Teatri, come io l' ho secondato finora, essi dirò, che di Didone evvi in Francese una Tragedia di Mons, le Franc, ed un' Opera di Madama. Saintonge. Il Signor Abate de Esis-Robert ha lasciata una Tragedia, sotto il titolo di Didone la Catta, unendossi alla vera listoria. Il Signor Abate Metastafio, Principe degl' Italiani Diamnatici, ha pur daro un Dramma di Didone, ed al vero, che v'espone, coll'intervento di Jarba, accoppia anch'esso la' favola colla presenza d'Enea.

(b) E'verissima, che i Peeti inventano sal vero, anzi è precetto l'adorvare il Fatto con leggiadri favolosi Episodj: Ma finalmente, se il Poeta narrasse il puro saccesso, senz' altri fregj, e' sarebbe uno Storico in versi, nè forse avtebbe alcun merito. Obbligato da un tal precetto auche il Tasso, nella sua Gerusalemme Liberata, ne chiede scusa alla gran Regie

na de' Cieil:

Se interso fregj al ver , se adorno in parte Ve.

156 La Mitologla , e le Favole di persone , e sentimenti ; e quindi la Favola è salita in Teatro, come nel proprio suo Trono.

Finalmente può dirsi, che i Pittori,e I Pittori e gli Scul- gli Scultori, lavorando dietro le poetiche immaginazioni (a), anno dato corso ad alcune Favole; ed è facilissimo, che in parte ad essi siamo debitori della forma , ed esistenza de' Centauri .

(a) A tutti è noto , a qual'alto grado di perfezione giunser fra' Greci queste liberali due Arti . Ne abbondava da per tutto il lusso. Delle Greche Sculture molte ne restano. anche al dà d'oggi; e n abbiamo in fatti gli Ercoli , le Cibeli , le Sfingi , le Salmaci , i Lacconti, gli Apolli, i Centauri, le Veneri, i Vulcani &c. Ma delle loro Pieture forse non n'esiste monumento i se pur non volessimo contarvi quelle, ch'ora dalle ruine d'Ercolono, Città già abitata da' Greci, felicemente si estraggono , dipinte sulle pareti , e di mirabil lavoro . Molte belle Sculture ancora si sono trevate fra le suddette ruine ; e i due Cavalli , montati da' due Noni Balbi , che ora miransi di faccia nell' Atrio della Real Villa di Portici , sono un vero capo d'opera dell' arre; altri moli Istrumenti, ed utensili, e pregevolissimi avanzi d'Antichità pur quindi si tono estratti , i quali tutti adesso , sotto gli auspici del glorioso, e saggio Monarca delle due Sicilie, espone, ed illustra l'erudi, tissimo Monsig. Ottavio Bejardi .



SIRENA Ta 28



La Mitologia, e le Favole \$57 Sirene (a), Arpie (b), Ninfe, Satiri

(2) Se altrove ho parlato delle Sirene, qui n'espongo una figura, tratta dal Museo Ode- Tay. 28. scal hi Tom. 2. pag. 104. Essa è la metà donna, e la mità pesce, al che forse alfuse Ora-20, Art. Post. Desinit in pissem Mulier formo. sa superne . Siccome questa per lo più rappresentavasi vicino ad Iside, ed era presa pel simbolo dell' eloquenza, in cui molto prevalee-Iside co'supi Popoli, perciò questa Sirena tiennella destra uno scepto, per denotare la regia potestà d'Iside, e la falce nella sinistra, per accennare la cultura de campi, e la miepitura delle biade . Altri però. fin le Sirepe compagne ancor di Prosper na , e danno loroi piedi, e l'ale d'augello, come leggesi nel Pignorio de Mensa Isiaca pag. 39. e così. veg-gonsi rappresentate nelle Medaglie della Famiglia Valeria . Ovidio pure tah le descrive nel c. delle sue Metamorfosi . Ma la Favola più comune rappresenta le Sirene col mezzo in gin di pesce . Se ne fingono tre , e per lo. più portano in mano il sistro, che poi dall' igneranza è stato convert to in uno specchio . Leonzio ne nomina quattro , Aglaosi , Telcipoi , Pisno , ed Iligi .

(b) A questa capricciosa rappresentazione de Pitrori, che fiisero grandi Angelli col volto di Donna, si di de il nonae di Arpia. Esiodo. le fece figlie di Taumante, e d'Elettra. Sutoro in gran munero, sebban' esso mon ne rammenta che tre. Erano i cani di Giovo, e di Ciunone allorchè volcan punire qualche mortale, come successe a Eineo, Re di Tracia. M. le Clerc suppone, che sieno le locuste, o cavallette, che van desajando-le campagne: Altri Moderni credono, che fossero sugacissimi Corsari: Il nome viene da Apracsus, danneggiara, rubare, Le dec

158 La Mitologia, e le Favole tiri (a): e Fauni (b), ch' anno rappresentati sopra i ritratti fatti da' Poeti, ovvero sopra qualche relazione de Viaggiatori, o de Pescatori. An-

Tay. 29.

scrive Virgilio , ponendole nell'Isole Strofadi del Jonio Eneid: lib. 3. L' Ariosto l' ha copiato al Cante 33. situando l'Apie in Etiopia , appropriamente al Re Senapo la sventura di Fineo. Ne riporto qui una tratta dal Begero nel suo Tesoro Brandemburgico . I Poeti però le discrivono assai più brutte .e schife di questa.

Tav. 30 ..

(a) Siccome già si è riportata la Figura d' un Satiro , espongo adesso la Statua d'una Satira, che mirasi in marmo nei già mentovaro Giardino del Signor Principe di Teora a Resina . Piene questa un Satiretto presso di se, ed in mano ha la sambogna . Si la madre , che il Figlio son bicornuti villosi dalla

metà in giù, ed erecchiuti .. (4) Prima ancora ho esposta la Figura d'un Tay. 31. Fauno; riporto adesso quella d'una Fauna, tolfa dalla Gemme di Paol' Alessandro Maffei par. 3. ch' è in diaspro verde , ed è pur riferita dal Causseo. Scherza questa con un Faunetto , ch' alza sul piè dritto , per trastullo , come gur talora facciam noi a' Fauciulletti , o pur addestrarlo al salto Satirico. L'Agostini malamente l'ha creduta una Baccante : ma ancora l'eruditissi no Signor Gori, che la riferisce al To. 1. Tav. 90. Fig. 2. del sue Museo Fiorentino prova esser questa una Fauna . E in fatti P'ordinata acconciatura de capelli , cui portano sparsi ed incelti le baccanti, la tenerezza, che mostra nel suo portamento, tutto furere in quelle altre, e la coda, che sciabra avere, per Fauna la confermano.







TI Pag. 158











Spieg. colla Stor. Lib.I.Cap.IV. 150 no sovente ancora accreditate le Storie favolose, rappresentandole con arte ; lo che è così vero , com' io dimostrerd in appresso, che sono stati i Pagani debitori dell' esistenza di molte loro Deità ad alcune belle Statue, o ben colorite Pitture.

Come spesso è accaduto, che una Sesta Sora gente . La stessa Persona abbia avuto più nomi pluralita, (lo che era molto comune (a) tra Po- o l'unità poli Orientali ) si è creduto nell' andar de tempi, leggendosi mal concepite Storie, e incompatibili avventure, che si trattasse di differenti Persone : Quindi è nata la moltiplicazion degli Eroi, e si son divise fra molti le azioni, ed i viaggi d'un solo. Mercurio, per esempio, chiamavasi Thaut in Egitto , Theutet tra gli antichi Galli, ed Ermete tra'Greci: Plutone nominavasi (1) Die, o Di. (1) Cic. lib. te da' Celti, Ades (b), o Acdesio da Deor. Gre-

<sup>(</sup>a) Fu ciò in appresso comune ancora a. Romani, che avevano sempre tre nomi : il nome, il cognome, ed il Pronome : Nomine Gens a Gente ; cognomine Familia a Familia ; pranomine Frater a Fatre distinguebantur . Cantol. de Rom. Rep. part. 4. pagina 21 c. (b) Ades significa oscuro , o Sepolero : che gli Egizi chiamavan pure Amenthes .

160 La Mitologla, e le Favole Greci , Summano (a) da' Latini , e Sorano (b) da' Sabini : e non conoscendosi alcune volte in un Paese l' Eroe,o la Divinità, che sotto un sol nome, nè sapendosi troppo ciò, che questo Nume aveva fatto fuori di là, quando leggevansi altre avventu+ re, differenti da quelle , che sentire si erano, altri nomi, ed altre qualità, non ponevasi in dubbio, che non fosséso persone diverse; e quindi è desivato il gran numero de' Giovi; e de' Mereurj, ec. Sovente è il contrario accaduto; poiche, avendo vari Personaggi lo stesso nome, si è attribuito ad un solo ciò, che a molti ascriver dovevasi, e la Storia del più conosciuto è stata rivestita dell'imprese di tutti gli altri . Tale e quella dell' Ercole Tebano , in cui sono state frammischiate le azioni , e i Viaggi dell'

(a) Summanus quesi Summus Manium. Ne facella Ordio (Lib. 6, de Fasti) e Cicerone (Lib. 1, de Druinst.). Andò poi in obblivione un tal nome in Roma, quando fu eretto il famoso Tempio sul Campidogho.

<sup>(</sup>b) La parola Sora in linguaggio Sabino significava fereiro, come pare, che l'istesso significasse in Egitto, al dire del Signor De Ryer nelle sue Note, alle Metamorfosi d'Ovietto Tei L.

Spieg. colla Stor. Lib.1. Cap. V. 161 dell' Ercole Fenicio , e di molti altri Eroi dello stesso nome . Tale è pure l'Istoria di Giove, Figlio di Saturno, nella quale anno riunite (a). le avventure di vari Re di Creta, i quali ebbero il medesimo nome, ch' era comune a questi antichi Regi, come quello di Faraone, e poi di Tolomeo a' Re d'Egitto, e quello di Cesare a' Romani Imperatori.

L' ignoranza della Filosofia (b), e Settima particolarmente della Fisica, e stata pu- Sorgente. re cagione di molte Gavole. La con-ranza del-naturale curiosità degli Uomini li ha la Filoso-sempre spinti a ricercare la causa de Fenomeni più mirabili; (1) e ne Secoli barbari, ne quali cosi poco co- il Progetto
moscevansi gli effetti della Natura, del P. Tournemine
era d'uopo ricorrere alle cose sentitos cit.

sibi-

(a) Il primo Giove, nato in Arcadia, istrul gli Uomini , spezialmente gli Ateniesi , nella religione , e coltura dell' animo , con ortime leggi . Essendosi acquistata somma gloria, affettarono molti , particolarmente i Re di Creta , il sua nome , e le di lui gesta : perciò tanti , e tanti Principi si appellarono Giove , come l'afferma Lacio , e Zeze nella Va-

(b) L' ignoranza di questa Scienza porgeva una gran materia agli Antichi di spacciare stravaganze , ed errori infiniti , come ognun

può conoscere :

162 La Mitologia, e le Favole sibili, e materiali. Tutto si animava; Fiumi (a), Fontane, ed Astri. Quest' era un' eccellente compendio d'ogni

(a) Si rapptesentavano dagli Antichi i Fiumi in sembianza d'uomo, e passarono dope
per Deità. Noi qui n'esponghiamo alcuni;
e prima il Tevere, tolto dal citato Volume,
ch'ha per titolo Admiranda Romana. Antiquiti.
Non mitasi esso mezzo sdrajato sul'suolo, conforme vedesi in altri Monumenti, ma sedente
sopra un gran sasso. Tiene nella- sinistra un
l'auro, o una canna, ed ha una spezie d'ammanto alla Romana.

Tav. 33. Il Regno, che qui si riporta tolto dall' Ebermader, siede in terra-appoggiando il sinistro braccio
sopra un' anfora, o conca, e tenente colla destra
un ramo di cauna, o d'altra pianta. Un simile ne ha pur Begero pag. 748, in una Medaglia di Postumor, e coli scorsione Salus Pravinciarum. Tant'è vero, che i Fiumi passavano per Numi, che vedesi un'altra Medaglia
di questo Fiume, col' motto: Deus Rhemus.

Tav. 34. Segue il Danubio, riferito dal Begero Tossipag. 647, e dall'Ebermayer Be. cis. ch' è inciso in una Medaglia di Trojano: ha un velo arcuato intorno al capo, e tiene un ramo in una mano, e nell'altra una conca, dond'esce l'acqua.

Tav. 35.

Espongo la figura del Nilo, che siede appogigiato di un macigno, col Como dell' Abbondani 2a, e tlete nella destra la Palma. Stassi al suo fianco il Coccodrillo, ed avanti l'ippopotamo, mostri assai noti di questo l'ume.

Tav. 36.

Può indi vederii il Fiume Oronte, rappresentato in una Medaglia degli Antiocheni Evu il Tempio, sacro al Genio della Cartà d'Antiochia, il qual mirasi turrito seder'in alto sul Monte Silpio, come con Estrazio il appella il Begero. A'piedi del Genio seaturisce

































TIFIUME IPSA T 37.



Spieg. colla Stor. Lib.I. Cap. IV. 163 deni ricerca; nulla è più agevole, be riferire a cose animate gli effeti, ie quali ignoravansi i principi. Fu-

Tate d'Oronte, e sopra il Tempio si scorge l'Ariete, com è impresso in altre Medaglie di Antiochia. Il Begrero vuole, che la parola flivreceles, debba dividersi, e diris Mirrepales, Merropoli, Capitale, Colonia; ma siccome questa parola non è Grean potrebbe forse interpretarsi per porzion, parte della Metropoli; quando però a quell'ora, chi eran sudditi della Repubblica Romania, non avesser gli Antiocheni adottasa questra parola Latina, come ben si argomenta dal S C. Senatus Consulto. Le due lettere A. E significano Egouriar, popolare, Anuapiany Dominio

Governo.
Si espone ancora il Fiume Igia, di Sici Tav. 37.

Ita , detto in oggi Helice , ch'e in sembran-28 di Giovane, perch'è pieciol. Fiume i menrre credesi, che i gran Fiumi, che si scaricavano immediatamente in mare, sien dagli Antichi raporesentati da Vecchi; ed i Ruscelli, che si girrano in altri Fiumi , sien figurati da Giovani, senza barba, e talora da Donne, sebbene cid non è sempre vero . Sagrifica questi sull' Ara, che qui si scorge col serde; tien nella desera una tazza,e colla sinistra un ramo di pianta, che nasce forse alle sue ripeted in essa vi si distinguono , come le numera l' Avercampio, sette bacche, o coccole . V'è da una parte l'uccello Ibide, ch'è una spezie di Cicogna e più sopra una foglia di palma silvestre, di cui abbondava il Territorio di Selinunte, che conid questa Medaglia; palmosa Selimus, dice Virgilio 1. 3. Eneid. Se pur non è foglia d'appio , che a. dir di Servio , sul detto passo di Virgilio , cresceva molto nell'istessa Contrada , e Selinon in Greco vuol dir' appia : Questa Medaglia è colta dal Museo del Sig. Duca di Cesaro di

164 La Mitologia, e le Favole Furono in appresso satte divenia se se divine quelle, che nel principio erano state umanizzate. Fu alorgo

Palermo. De' Nummi simili a questo ne riporta l' Avercampio suddetto, ma in quelli l'Ira a tien la clava, perchè fingevasi Biglio d'Ercole, Leggesi all'interno in lettere Grecke Ira. Inaltre si espone il Finme Crisa, pur di

Tav. 38. Inoltre si espone il Finme Crisa, puridi Sicilia, chiamato ia oggi Dittitiato, e. 3. singto ch' è un Giovane in piedi cen una brocca nella destra, per attinger acqua, e colla Connucopia nella sinistra, che denota l' ubettà, ch' ei reca alle vicine campagne. Il Medaglia della Città d'Assorina, in oggi detta Austria.

Tien pendente dal sinistro braccio un velo o ammanto, per significare forse qualche pieceo ho allagamento, o' le nebble, che sergono talor dal suo letto all'intorno; ed ia Laitme lettere leggesi il di lui nome Crystas.

Tav. 39.

11 Plume Ipparl, pur dell' istessa Isola, è un volto di Giovane, ch'ha di ambi i lati due gesti, essendo questa Medaglia coniant dalla manittiona Città di Camarina; mentre ogni Città sul mare, solea per lo più distinguer questa sua siruzzone nelle Monte coi pesci. Camarin

Wav. 40:

L'Amenanos, a Amenas, in oggi Judicello
Fiume, che scorre sotto Catania, è un Ciovane colte corna, ed una foglia di qualche
pianta fluviale, come dice Ovidio Metam. Li ja
flexis nova cornua cannis. Ha riporteta il doitissimo P. Panciazi questa Medaglia alla fine del
Teno M. delle sue avinchia Siciliane spiggare.

Tav. 41
Vedesi ancor l'Agragas, di cui nel citato lib.
favella Virgilio, anch' esso coi corni, e colla
fascia, ed il suo nome in Greco: l'Fiume anch' esso di Sicilia.

Tav. 42.

li Finne Aci, in oggi Jaci, del dette Regne, è un Giovane sedente colla Cornuc-

pia.







Spieg. colla Stor. Lib. 1. Cap. V. 165 sotto nome d'Apollo il (a) Sole , e di Diana la Luna . Il timor delle lor' influenza , e la soprintendeuza

eia, e colla conca, appoggiata colle spalle ad una canna : gli umidi suoi capelli stanno insieme appiccicati a ciocche. L' Medaglia di Catania .

Riporto finalmente la celebre Fonte d' A. Tay, 42. rerusa, ch' è un capo di Donna circondato da vaga fascia. I Pesci, che si vedono la ogni Medaglia di Siracufa , col capo d' Aretusa, indicano, che le di lei acque erano pienissime di pesci, ch' eran facri a Diana . ne potevan pescarsi; e chi ne gustava, fecondo Diodoro , era con calamità gastigato dalla Dea.

(a) Il Sole fu adorato sotto più nomi, e fra gli altri in Napoli fu venerato, secondo il Capaccio, sotro il nome d' Hebone . In figura di Pue . colla faccia d' uomo , e coll i barba , lo che altrove ie spegherd . Intanto espongo una ra- Tay, 44 rissima Gemma del Museo Fiorentino Tom.11. Tav. xiv. in cui scorgesi il Sole, col capo radiato , e che sea in piedi sopra frequenti altissimi monti . Tiene in mano la sferza , dentra elevata sum flagro in auriga modum, come dice Macrob. Saturn. 1. 1. c. 23. per dinotarlo condottiere dell'anno, degli Astri, e di tutta la Natura . Dall' iscrizione Tauris si argomenta, esser questi i Monti Taurisci, che si uniscono all' Alpi ne' confini dell' Elvezia, e sono describti da Strabone . L' Animalo, ch' ivi si scorge, è l' Alce, simile molto alle capre salvatiche .

La Luna pure fu conesciuta sotto vari nomi. Tar. 49 E' sembra, che in Napoli fosse enorata sotto quello d' Artemide . Prendo dal chiarissimo Signor Gori un' altro Monumento del suo Musseo Fiorenzino, ivi Tav. XIII. che rappresenta il volto della Luna, o Diana . Dietro ad C553

166 La Mitologla, ve le Pavole data loro sopra tutto ciò, che passa sulla Terra, furono senz'alcun dubbio la cagione della loro Apoteosi, e del culto stabiliro per placarli, quando eredeansi irritati. I Sacerdotia ciò stabiliti inventarono delle Storie, e pubblicarono apparizioni delle loro pretese Divinità, per eternar così un culto per essi lucroso. Dissero, per esempro, che Diana era innamorata di Endimione, e che perciò l' Ecclissi dovevansi attribuire alle visite, ch'

esta evvi la faretra, e due astre, come cacciarice, ed ha sembianza d'uomo, e di donna, giusta l'opinion di coloro, che la fanne d'ambi i sessi, è perciò è santa adorata come Dio Luno, e come Dea Luna, Sta topra le nubi, da cui vedesi chiaramente scender la pieggia, per dinotarla loro padrona , e regina ; non già , perch' essa sia cagiona, e sorgente delle medesime, ma perche le predice, e le minaccia, principalmente se veugono dalle nubi oscurate. le di lei corna, come lo dice Tolomeo, e Virgilie nel primo delle Georgiehe l'accenna . Sono dunque alla Luna soggetta le Nubi, perch' essa le raccoglie insieme co' vapori piovosi, dispersi per l'aria, e così le ristringe, che quindi si sciolgono in acqua, ed in rugiada; o forse perchè la Luna, ha sposata l'Aria, nella cui ragione sono le Nubi, e perciè sono a questa Divinità soggette; e da questo matrimonio n' è nata la Ruggiada, il capo della Luna in questa Gemma è assai bene inanel!ato e la Medaglia è di Caso Publico Vitale, secondo la leggenda .



T·I· END I MIONE VISITATO DA'DIANAC T46



spieg. colla Stor. Lib. 1. Cap.19. 167.

ch'esse rendeva al suo Amante nelle montagne (a) di Caria; Ma siccome i suoi amori non furon perpetui, e' convenc trovare un'altra cagione delle sue celissi. Fu pubblicato, che le Maghe, particolarmente della Tessaglia (b), ov'erano più communi l'erable.

Questo era il Monte Latmo, ma altri Tav. 46. vontono, che fosse in altra mentagna presso Tachine. Si fingono ancora i suoi amari con Pana, che la sedusse, come dice Virgilio Georgilio 3. espone qui una hellissima Gemma tolta dal Gorleo, in cui si scorge la Luna, circonatra da sei stelle, seender sul Latmo, per vedera Indimione. Ella colle due mani sninge un largo, e lieve velo che il vento, e l'aria mostra n come inarcato. Indimione svegliandosi, quali percosse dal vivo lume della Dea, si cuepre colla maro il volto, e la mano fu quello fa unhia. Tiene la ciotola, il pedo, o baston pangale, e di cane, che force abbaja alla Luna supportatione del control de control de control control del cane, che force abbaja alla Luna supportatione del control de control de control del cane, che force abbaja alla Luna.

(b) Fibbe l'origine questa Favolà da una ra
tagamice, figlia di Egetore Tessalo, la qua
tagamice onosciuta la causa, ed il tempio
dell'eclissi, quando erano per succedere, pub
blicava, che co suoi incanti avrebbe tratta la

tana sopra la Terra; esortanda nella ste so

tempo le Donner Tessale a far seco lei un gran

monce per farla tornare al suo luogo. Per tal

idea, quando, in appresso redevasi il principio
dell'eclisse, facevasi un grande strepito coa

vasi, caldaje, e simili strumenti di rame per
chè sentite non, fosser le strida, e gl' incante
timi de' Maghi;

Fin dall angenece Corro il fiere incanto
Tenta di trar la Luna; e la trarrea,
Percosso il Rame se non fisse intanto.

be velenose per la bava, che il Can Cerbero, tratto dall' Inferno (1), vi avea lasciata cadere ( secondo un'altra Favola ), potevano co' loro in-

come dice Tibullo I. t. Eleg. 6. Credono ancora oggidi i Pepoli dell' Indie, e della China, che la eagione dell'ecclissi venga per un Drago, che vuel diverar la Lona, ed alcuni di essi fanno gran fracasso, per fargliela abbandonare , nel mentre che altri entrano nell'acqua fino al collo, supplicandolo a non ditorarla intieramente. Se indegar si volesse la wera origine di questo costume, si conoscerebbe, che vien dall' Egitto, ove Iside, ch' erail Simbolo della Luna, veniva onorata con un simile strepito di caldaje timpani, e tamburi. Vedasi Nicolò Frischlin lib. 3. Astr. pag. 454. Gli Antichi capivano benissimo l'eclisse del Sole; ma non già quel della Luna . Il primo a spiegarlo fu Anassagora. Non ostarte sempre ne risenticono orrore. Quando Paclo Emilio stava a fronte de Macedoni , sopraggionse un'eclisse centrale della Luna . I Romani, aftri percuotevan gli scudi , ed altri inalgavano faci , e fuochi infiniti , per rendere a quel Pianeta l'illarguidito suo lume : Ed i Macedonie intanto stavano in una costernazione, e spavene to incredibile , Plaut. in Paul. Emyl.

(a) Ercole, allorché volle ittrare la generosa Alceste dall'inferno, incatenò questo Can trifauce per condurlo ad Euristeo: subito che quel Mostro vida la luce, vomitò, e da questo womito, o bavá ne nacque l'aconito.

Vedasi quì l'annessa fignia, ove Ercole, armato di sua clava, trae il Cerbero avvinto fuori dell' Antro del caliginoso Tenato. Con tre catene, o ritorte ha legate le tre gole del Cano; e Mercutio dimostra d'essergli guida, come Entipia

Tav. 47

Spieg. colla Stor. Lib. 1. Cap. IV. 169 entesimi tirare la Luna in terra . Wella stessa maniera, non conoscendosi a cagron de' Venti, fu creduto, che fossero quelli certe Deita furibonde, le quali causassero delle stragi sul Mare, e sulla Terra; e per reprimerne l'audacia, fu loro assegnata una superiore Divinità · Eolo per la ragione, che diremo nella sua Storia, fu dichiarato lor Re (1). Ogni Fiume, ed (1) Virgilio gni Fontana ebbe il suo Dio tutelare (a); ed in appresso, o che da-TOM.I.

de fa dire ad Ercole in questo caso : Mercurius susem me ducebat . In Trag. Alcestidit . Sovrasta an altra roccia alla spelonca, come la descrisse Seneca , Herc. furen. Ad. 3. Apresi un' erta Rube

In antro immenso, e cella veste gola

Tenebrosa voragine disserra. La Figura sedente sopra un sasso, all'imbecca. tura dell' antro , sarà forse una dell' Anime , non per anche ammesse, che mostra di stupirsi della coraggiosa impresa d'Ercole . La Figura uddetta si è tolta dai Sepolero de' Naseni . Di questa prodezza d' Alcide se ne trovano molto antichi Monumenti; e merita ben luogo fra'p'ù rari quello del Gabinento del Re di Francia, ch'è inciso in un Da pro anguigno, e riportato alla Tav. 80. del Tomo 1. che illustra queste Gemme, in Parigi 1750. (a) In Grecia particolarmente, ed in Italia forse non eravi Fiume , sulle cui sponde non si vedessero statue , od altari eregti al Die del Fiume, ove facevansi regolarmente libazioni , e segrifizi . Un tal culto proveni170 La Mitologia, e le Favole
ti fessero a' Fiumi i nomi de' primi
Re, che aveano abitato il Paese,
ove i detti Fiumi scorrevano,o che i
Re ne avessero preso il lor nome
conforme più sotto si dirà, furono dopo confusi, ed in grazia del Fiume
il Principe fu reso divino. Convenendo parlar dell' Iride, o Arco Ba-

va sempre da qualche causa.,, Gli Egizi, di-; ce Massimo di Tiro , onoravano il Nilo " cagione dell' utilità, che recava ; i Tessal , li il Penèo a motivo di sua vaghezza; ,, gli Sciti il Danubio per la vasta estensio-,, ne delle sue acque ; gli Etoli l'Acheloo , per essere stato a fronte d'Ercole ; i Lace. demoni l'Eurota per una legge espressa, ,, che loro l'imponeva ; e gli Ateniesi l'Ilis-,, so per uno statuto di Religione . ,, Di nessun Fiume si legge, che avesse Oracolo, riserva del Fiume Clitonno nell' Umbria . Plinio il Giovane nella sua Pistola 8. a Romano l'afferma . Fgli rendea le risposte in un'angico Tempio, ed assai rispettato, ove vedensi la di lui Statua , abbigliata alla Romana . 11 Tempio era presso la sua sorgente, e vi si contavano molte Cappelle , ch'eran sacre ad altri Ruscelli, che se gli andavano ad uniro. I Fiumi lufernali, non pare, che fossero ererti in Divinità, se pur non eccetruiamo l' Acheronte, cui il Boccaccio appella Dio. Esiodo dice; che i Fiumi del Mondo sono tremila ma non credo, ch' ei li abbia accuratamente numerati . A Merida , già Emerita , Città dell' Estremadura in Ispagna , vedesi ancor'in oggi la Statua del Fiume Guadiana, detto Anas da' Latini .

6. Only bear we are gill

Spieg. colla Stor. Lib. 1. Cap. IV. 171 leno, del quale ignoravano la natura, ne formarono una Divinità. La sua bellezza fè creder l' Iride figliuola di Taumante, Personaggio poetico, il di cui nome vuol dir mirabile ; e perchè la tradizion del Diluvio aveva loro apparentemente insegnato, d' ordine d' Iddio esser comparso l' Arco Baleno, in segno di riconciliazione, considerarono perciò l' Iride come la Messaggiera degli Dei, ed in spezie di Giunone, accertando quella la disposizione dell' aria, rappresentata per Giunone . Il nome medesimo d' Iride, se creder debbasi a Platone le fu dato per dinotare il suo impie-20 (4) .

H<sub>2</sub> In

(a) Platone fa derivar questo nome da esque, ambunziare. Il dotto Vossio lo rira da ir, o bir, Angelo, o Messaggiero. Pausaniagdice, che vien da epe, discordia, perchè gli annuna aj d'Irida tendono al dissidio, ed alla guerga, e quelli al contrario di Mercurio alla pace, e da l'iposo. Virgilio la fatti nell' Ensid. lib. 9., fa, che Giunone mandi l'Iride, ch'è la prima delle quattordeci sue Ninfe ancelle, a Tutno per più listigarlo alla guerra contro d'Enea, ed altrove fa, che Giove-mandi Mercurio ad Enca, acciò parta da Cartagine e vada in Italia a fondare il suo Regno. Ensid. lib. 4. Ovidio per altro fa Mercurio nunzie, ed arbitro della pace, ed insieme della guerra. Fast. lib. 5.

172 La Mitologia, e le Favole

In tal maniera furono inventate molte fisiche Divinità , e ast ronomiche Favole, come diremo in appresso . Era questa un' infelice Filosofia, ma non ve n' era migliore ; ed i Poeti, che vennero dopo, abbellirono tali sonsibili idee con tutti gli ornamenti, che le loro Muse, feconde in finzioni, poteron loro fornire ; di modo che piacque talmente il considerar la Natura sotto tali graziose immagini, che per lungo tempo nessun pensò a spinger più lungi le sue scoperte. Il peggior male si fu , che la Religione si trovò interessata tra quei sistemi ? Rinvenuta una nuova Divinità , aumentò . ella le sue cerimonie, e furono creduti empj coloro, che vollero veder le cose con più chiarezza (a) . Così l'infelice Anassagora fu punito colla morte, per aver insegnato, non esser' il Sole animato, e che altro non era che

<sup>(</sup>a) Il principal delitto, di cui fu parimente impurato Socrate dagli Atenicei, e pel qua-le fu condannato a inorte, si fu appunto questo, cioè, che non avesse fatta la dovuta stima de'loro Dei, come avealo censurato Atistofane nella sua Commedia delle Navole; e cone dopo lo sostenne in giudizio Melito, suo accusatore.

Spieg. colla Stor. Lib.1.Cap. IV. 173 che una lastra d'acciajo della grandezza del Peloponneso. Da tutto ciò, ch'abbiam fin ora narrato, si può conchiudere, essersi con ragiodne creduto, che una parte dell'antica Filosofia fosse contenuta nelle lor Favole, purchè si convenga, che quella fosse una Filosofia assai grossolata na, ed un sistema fondato sulla materialità de'sensi, nel modo appunto, che un zozzo Villanelle immaginar lo potrebbe.

## CAPITOLO V.

Si continua a ricercar l'origine Delle Favolc.

Psendo tutto il Genere umano rimasto sommerso nell' universai lo savie.
Inluvio, fuor che Noè colla sua Fami
glia, non si pote ripopolare il Mon
l'invenza
do, se non lunga stagione dipo. Non nedell'Air
molto disemo, che i Paesi più contigni a quello, dove fermossi l'Arca (a), fossero i primiad essere abi-

(a) L'Arca si fermò nel Monte Ararat dell' Armenia: super Montes Armenia, Genes. c. 8. s. 4. Altri lo chiamano Baring 174 La Mitologla, e le Favole tati; onde la Siria, la Palestina, l' Arabia , e l' Egitto furono popolate molto prima delle occidendali Re-gioni. Vissero i Primi, che arrivasono nella Grecia, in una straordinaria rozzezza, e miserabile ignoranza, senz'arti, senza costumi, e senza leggi, ricoprendosi (a) di foglie, e pascolando l'erbe de campi . Le grotte, e le caverne furono la loro dimora, e tutta la lor cura si fu di mettersi al coperto dalle bestie feroci, delle quali eran ripiene le foreste : altro comodo non avevano, sc non se quello, che procacciavansi colla guerra, che facevano agli animali . Per poco che uno sappia l'antica Storia, e ch'abbia letti i Poeti, riconoscera facilmente in questo ritrate.

<sup>(</sup>a) In questo ancora, con buona pace, al los solito, an favoleggiato i Greci de lor Progenitori, dicendo, essersi ricoperti di frondi. Nè pure sarebbe credibile ne' tempi antedituviani; ed Ovidio in fatti nè pur' asserisce questo de' primi Uomini dell' Età dell' oro: or giudichiamo, se debba credersi ciò ne' tempi drop il Diluvio. Anno forse sigurara la Storia d'Adamo, che subito dopo il fallo, si cinse i lombi di foglie di fico; ma se ne avvolse, si paò dir, per momenti.

Spieg. collaStor. Lib-I. Cap. V. 175 tratto i primi Abitatori della Grecia (1)

Quando i Forastieri Egizj, o Fe-Siil. 1. 2. nici, gente pel tempo, nel qual viveva, culta, e addottrinata, giunsero colà, s'affaticarono di umanizare l'indole feroce di quel barbaro Popolo, o fosse per iscoprir con tal mezzo le ricchezze del lor Paese, o fosse per obbligarli a soffrire, che vi permettessero qualche Colonia, per istabilirvi il commercio . V' introdussero intanto. coll'andar (a) del tempo, il costume loro la maniera di vestirsi e di cibarsi . Insegnaron loro a mangiar castagne salvatiche, ed altre frutta, in vece dell'erba, della quale, non pericolo talor di vita, eransi infin'allora nudriti. Ecco, per dirlo di passaggio, l'origine della Favola, che diceva, essere stato a lor insegnato a mangiar ghiande; il che è falso non essendo in maniera alcuna (6) H 4

(a) Tutti questi benefici, resi allor a' Greci, si attribuiscono a Pelasgo, che prima erudi ed ammansò gli Arcadi, come l'attesta Pausania.

(b) La ghianda fu uno de'cibi dell'Uomo nell'Età felice dell'Oro, come dice Ovidio nel 1. Lib. delle Mutazioni . I Poeti la fingevano forse d'altro gusto, e nutrimento. 176 La Mitologla, e le Favole la ghianda cibo atto a nudrir l'Uomo: trovasi non ostante tal finziome in tutte le antiche Tradizioni.

Dagli stessi Popoli fu loro insegnato l'uso di ricoprirsi delle pelli degli animali (a), che animazzavano.
Fecero lor conoscere, che la terza
poteva produrre, essendo coltivata,
frutti più propri al nutrimento di
quelli, ch'aveva dati non lavorata (b), ed in tal modo li avvezaarono a poco a poco a coltivarla,
ed a seminarvi le biade. Successero
i Villaggi, e le Città alle case, sparse per se le campagne. Fu abbandonato l'uso brutale di vivere senza
legge alcuna matrimoniale, e però

(a) Ecco un'altra falsità, tratta dall'aver male intesa la Storia di Alamo, cui Iddio fece le vesti di pelle, Gener, Cep. 2, 2, 2, Non è credibile, che, più di, due mila anni dopa, avesser di mesticri quei poveri Greet di esser' istruiti ad abbigliarsi in tal foggia.

(b) Ovidio da Poeta impugie questo sentimento, effermando, che la terra anche affatto non coltivava produceva ogn'ottimo frutto

de per se stessa, nell' Etade primiera.
Senza esser retto, e lacerato tutto

Dai voncre, dal rastro, e dal bidente, Ozni soave, e dilicato frutto Dava il grato terren liberamente &c. Metam, lib. 1

Metain, lib. 1

Spieg. colla Stor. Lib.1.Cap.V. 177 i doveri d' un tale stato si regolarozza di riconoscere i campi da essi seminati fece diterminarne i confini; parve la foggia di ricoprirsi di pelle troppo rozza, e però tosata ne fu la lana; per metterla, filata, in opera. Furon credute così pregevoli tutte queste riforme; che non isdegnarono di dare a chiunque avea contribuito a stabilirle gli onori (a) divini, e questi Personaggi furon creduti Uomini inviati dal Cielo.

Tali senza verun dubblo si furono i primi Dei della Grecia. Da essi derivate sono le Favole de Licaoni H 5 de

(a) Molti furon quelli, che si resero per nuovi stabilmenti, ed invenzioni benemerità de' Greci, a avendo ogni piccial Regno della Grecia, ogni Repabblica, e poco meno che ogni Città riconosciuti i particolari Istitutori. Non ebbero petò tutti fra essi gli onori Divini, ma fusono adalcuni accordati solo gli onori Ti Frokti, ch'erà propiramente il culto de 'Semidei. Licaone fu Re d'Arcadia, e fondò la Città di Licosura, la più antica di tutta fu Cuccia, e dove fu venerape. La Storia fa elos gi di sua saviezza ma la Fasola lo dipingo enpio, e brutale Foromeo fii Eglio d'Inaco, Re d'Argo, erudì i suoi Popoli, e fondò la Città di Boronica, ove fu onorato. Di Ceerope d' Pelago &c. mè abbiam parlato; e allatta d'allatta culti questi noi dovrem favellare:

178 La Mitologia , e le Favole de' Foronei de Cecropi, ed altri molti, che a suo tempo spiegheremo: E per dirne presentemente qualche cosa, questo è ciò, che diede origine alla Favola di Prometeo, la quale ci rappresenta, aver Questi formato l' Uomo, impastandolo di creta ; e ciò perchè prescrisse leggi ad un Popolo berbaro, e selvaggi o: Iperbole passabile in simil congiuntura, Uomo nel renderlo all' uso della ragione . Così pure, sendo stato Apollo eccellente nella musica (a), e nella medicina, fu cre duto come un Dio di queste due arti, Mercurio il Dio dell' eloquenza, Cerer la Dea delle biade , Minerva del lanificio , e cosi dell' alrre Deità .

Es-

<sup>(</sup>a) Piutrosto diciamo, che un' Apollo si peritio nella Musica, ed un'altro nella Musica, ed un'altro nella Medicina. Cicerone (116.3 de Nat. Deor.) afferna esservi estati infiniti Apolli, ma che poi eran tutti riuniti nel solo Figlio di Giove, e di Latona. Mercurio, oltre l'esser' il Bio dell'eloquenza, era parimente il Nume pe' viaggiatori, de' Me-cadanti, e de' Ladri; ed aveva molt'alti impieghi, com' Ei se ne lagna presso Luciano nel Dialogo fra ene Mercurio e Maja. Mercurio pure non su un'solo: Ciceron-necouta cinque, y Lattanzio Grammatica.

Spieg. colla Stor. Lib.1. Cap. V. 179

Essendosi fatto un Sistema di Religione , adattato all'inclinazione, ed a tutti i desideri del cuore, non si preser la pena di cambiarvi, aggiugnervi, o riformarvi veruna cosa . Nulla costava l' introdurvi nuove cen rimonie, e le ragioni, che ne rendevano, eran tutte favolose . Alcune Storie , inventate da'Sacerdoti, furon cagione di mutare un culto sterile in un' altro lucrativo; nè v'insorsero mai scrupoli su quest' articolo.

Subito che scuoprivasi qualche nuova Divinità, facevasi a gara d'inalzarle degli Altari, ed a pubblicarne i prodigj ; e siccome un Dio Concittadino dava molto lustro al luogo della sua nascita, ognuno lo faceva oriundo dal suo paese; si supponevano memorie ripiene di Favole ; alcuni Impostori spacciavano apparizioni , cui i Sacerdoti avevano inventate , e da' Poeti nell' Opere loro poi s'inserivano. Da ciò è derivato quel mostruoso Sistema, e si ricolmo di Favola, del quale ci fa mostra la Pagana Teologia .

Aggiugnete a tutto questo, che desiderio d' grand' Uomini in quel tempo ave- aver degli Dei per H 6

180 La Mitologia, e le Favole
vano la smania di voler discendere
dagli Dei. Faceva assolutamente di
mestieri, per esser' Eroe, aver Groriuscendo allora cotanto difficile di
ritrovar Genealogisti così compiacenti, come al giorno d'oggi, non duravasi gran fatica a mostrar fasti, e
discendere, il di cui stipite era un
qualche Nume; onde le antiche Genealogie eran sempre quasi simili; l'
Autor n'era Giove (a), poi ne veniva Ercole, ec.

Decima origine. La Scrittura Santa male latesa. 4

Un gran numero di Letterati dell'ultimo Secolo, ad alcuni del prele sente, anno preteso, che la maggior
parte delle Favole tragghin l'origine
dalla Sacra Scrittura malamente intesa; e che le Tradizioni del popolo di
Dio, conservare nella Fenicia, nell'
Egitto, ed in altri vicini Paesi, avessero
in seguito, per essere state alterate, da-

(a) E'nota la follia di Alessandro il Grande, che ad ogni parto volle esser creduto Figle di Giove Ammone, e ne fece perciòquel bel viaggio nella Libia, al di lui Tempio. Ancor vivente volle esser creduto, e venerato per un Nume del ptimi ordine; e di niviò l'Orato Dennade ad Azene, per persuadere a quei Cittadini, ch'egli era il decimoterzo degli Dei Majorum Gunium.

Spieg. colla Stor. Lib. I. Cap.P. 181 to luogo ad un gran numero di Favole. Aggiungono gli stessi, che le Colonie uscite dalle Contrade vicine alla Palestina , per andare a stabilirsi nell' Isole del Mediterraneo, e nella Grecia, vi avessero portate queste Tradizioni così adulterate, le quali in appresso i Poeti avevano molto più shgurate colle novelle finzioni , che vi avevano (a) aggiunte · Finalmente, che i Patriarchi, ed in particolar quelli, che vissero dopo il Diluvio, Abramo, Giacobbe, Esau. Moise, ed alcuni altri, sieno stati i primi Dei del Mondo Pagano, e che le loro belle azioni, conquiste, e leggi avevano necessitati i Popon a deificarli . Tra questi Letterati si può annoverare il celebre Bochart . Gerardo Vossio, M. Uezio, il Padre Tommasini etc.

Certa cosa è, che Moisè (b), e

<sup>(</sup>a) Gli stessi Rabbini, che meno il dovevano, non anno forse con mille Favole sfigurata indegnamente la verità delle Sacre Pagine?
Può vedersi il Calmet, ed il Saurin, ed altri(b) Ancora da qualche Istorico Pagano è
fatta menzione del Passaggio del Mar Rosso,
che fecero gli Ebrei, guidati da Moisè, il qualealtri Scrittori Gentili è mentovato con lude, esispetto.

182 La Mitologia, e le Favole Giosuè furon conosciutissimi non solamente in Egitto, e nella Fenicia. ma ancora in più altri paesi, e quest'ultimo particolarmente, avendo distese le sue conquiste ben dentro la Palestina, gittà sì alto spavento sulle coste della Siria, che credesi, vi fossero molte persone, le quali per evitat di cadere sotto il di lui dominio, s'imbarcarono colle proprie facoltà, per andarsi a stabilire in lontani Paesi , e che altre ancora sul littoral dell' Oceano si trasferirono, ove assicurasi , che facessero erigere. alcune colonne con questa iscrizione (1) . Nos hi sumus , qui fugerunt a facie Josve, filii Nave, pradonis ; Noi siam coloro, che siam fuggiti davanti al predator Giosue, Figlio di Nave (a) . Egli a certo ancora , che lna-

<sup>(</sup>a) Critici trovano in questa Iserizione molti segni di supposizione. Vedesi Bochart, Geograph. Sac. Voss. de Idoloi, Hucr. Demonit. il P. Tommanno Left. de Poes. Cheche siasi di questa Iserizione, il vero i è, che a Pagani non fu ignoto lo stupento prodigio di Giosuè, che fece arrestare al Sole, ed alla Luna il lor cosso. Sol contrà Gabano me mencerii, de Luna octità Vallem Ajalon. Sieterunque Sol. de Luna octità Vallem Ajalon. Sieterunque Sol. de Luna octità Luna il Luna octità Ville de Contra Contr

Spieg. colla Stor. Lib I. Cap. V. 183 Inaco, Cecrope, Danao, Cadmo, ed alcuni altri eran sortiti dall' Egitto . e dalla Fenicia per conduc le los Colonie nella Grecia, e nell' Isole vicine, e vi ha tutta l'apparenza, che memori ancora delle belle im- prese di quei grand' Uomini , le raccontassero agli Abitanti del paese, e che i Greci, molto amanti del sublime, e del soprannaturale; non tralasciassero in appresso di abbellirne la Storia de' loro Eroi ; infatti quella d' Ercole particolarmente, e quella di Bacco ci danuo a dividere gran somiglianza con quei famosi Isdraeliti . Se ne son fatti molti ingegnosi pan ragoni; ed un celebre Prelato (a) va

de'Libri, che si attribuiscono a Dionisio, ) che i Magi, adoratori di Mitra, chiamarono, per la lunghezza di questo Giorno, il lore suddetto Mitra, ch' era appunto il Sole, «pravaros. L. Afferna pure Giorgio Pachimerio, e Tommaso Hyde de Relig. Vet. Pers. c. 4, pag. 117. Erravano però circa la misura di questa stupendissima Giornata, asserendola tre volte' maggiore, e più distena, come significa quella voce Greca, mentre il Sacro Testo dice, che il Sole fermossi per l'intervallo d'un'altro di, che in tutto sarebbero circa due giorni. Et Sol. son fatinavit occumbere spasid unius dei Jos. ibid. 10. 12.

(a) Questi è il suddetto Monsignor Uczio alla Prop. 4. della Dimoss. Vangel. Non gli

184 La Mitologia , e le Favole si lontano, che confonde tutti gli Eroi della Favola con quei della Bibbia, e trova nel solo Moise l'originale di Apollo, di Priapo, d'Esculapio, di Prometeo, di Tiresia, di Fifone, di Perseo, d' Orfeo, di Giano , d' Adone , e di molti aftri ; ed in Sefora, Moglie di Moise, ed in Maria di lui Sorella , quasi tutte le Dee , come sarebbero Astarte , Venere , Cibele , Cerere , Diana , le Muse , e le Parche etc. ed un'altro Letterato pretende pure, che Omero ne' suoi Poemi abbia tessuta la Storia degli Eroi della Scrittura sotto alcuni supposti nomi (1).

Finalmente dopo alcuni anni que-(1) Vedasi il lib. inti- seo sentimento, per se stesso antichissitol. Omere mo

Ebraizante.

fa però molto onore l'aver trovato nel Santo-Legislatore il Tifone , il Priapo , e l' Adone Ciprio ; ne forse vi si rinvengono tracce di consimiglianza veruna, Oltre di che la maggior parte di queste favolose Divinità , qui nominate, tant'è lungi che sieno derivate, ed inventate sulle gesta di Moise, che furon note all' Egitto prima di esso, e i' Idolatria eravi nel suo pieno vigore, quand' Egli vi soggiornava. Nelle sue Leggi, che detto nel Deserto agli Ebrei , vi s' argomenta una tal verità : e dal. Sole, o Osiride trasser gli Eg zi ogni suddetta. D.vinità, come nell' eccasioni andremo meglio divisando .

Spieg. colla Stor. Lib.I. Cap.V. 185 mo, è stato rinnuovato da due Autori , che 1' anno disteso ancora più di quelli, che ho qui citati. Il primo è il Signorde Lavaur, in un'Opèra intitolata : Confronto della Favola colla Storia Santa, il quale , per dar maggior peso alla sua opinione, cita quei Padri, o Scrittori Ecelesiastici , che l' avean prima di lui sostenuta. Tali sono S. Giustino , Origene , Tertulliano , Minuzio Felice , S. Cirillo, Arnobio, Lattanzio, S. Agostino, Teodoreto, S. Atanasio, Filone, Giuseppe, ed altri . Il secondo è il Signor Fourmont dell' Accademia delle helle Lettere, nelle sue Riflessioni critiche sopra la Storia degli antichi Popoli. Possedendo queste celebre Accademico fondatamente le antiche Lingue, si è più disteso d'ogn' altro su tal materia . Ha egli con tanta aggiustatezza applicate a' Patriarchi le idee, che Sanconiatone ci ha date de' primi Uomini, e trova ne'loro nomi tanta similitudine con quelli, che dà loro la Sacra Scrittura, e tanto confronto nelle loro azioni , e caratteri, giústa quello ne ha scritto Moise, che bene spesso è difficile di non arrendersi alle di lui ragioni . Dall

186 La Mitologla, e le Favole Dall' altra parte poi, come potrebbesi, siccome ei l'esprime nella sua Prefazione , attribuire a delitto il seguitare una folla d' Autori tutti stimabili o per la scienza, o per la pietà , ed il voler ritrovar ne'Patriarchi gli Dei , dal Paganesimo venerati ; Saturno in Noè , Plutone in Sem , Giove Ammone in Cam , Nettuno in Giafet , conforme l' ha provato Bochart.; Belo , e Giove in Nembrotte , com' akri anno sostenuto ; Minerva nell'idee della Trinità, conforme he pensato il Padre Tournemine Gesuita ; Apollo in Giubal, conforme il Padre Tommasini; e così degli altri? Soggiugnendo nulla esservi di maggior vantaggio per la Religione, che questo sentimento; e nella stessa forma ne parla Mons. Uezio (a) .

Per qualuunque stima, ch' io m' abbia di questi grand' Uomini, non mi so persuadere che l' abuso, che i Poeti an potuto fare dell' antico Testamento, abbia dato luogo ad un si gran

<sup>(</sup>a) Quê argumeniê vix validius ultum, aus oblendius, cx genere corum, que ratio suppediate, ad senciendem Scripture Saire dignitatem, reperio, que Ge. Demonst. Evang. p. 4, c. 3.

Spiege colla Stor. Lib.I.Cap.V. 187 gran numero di Favole, com' essi pretendono . Poiche primieramente, la nazione Ebrea era assai disprezzata da' suoi Vicini , poco cognita a' Popoli lontani, e molto gelosa della sua Legge, e delle sue cerimonie, tenendole nascoste agli Estranei (a), come a gente profana e ciò nel tempo istesso, che su obbligata a convivere tra di loro (b). Benchè negar non si Possa, che i prodigj, da Dio operati in Egitto per mano di Moisè, non siensi renduti pubblico, non vi è apparenza veruna, che coloro, i queli li raccontarono a' Greci , abbino avuta grande stima di un' Uomo, che doveva esser loro sì odioso ; ed io non dubito ancora, che non gli abbin preferiti (c) i lor Maghi ; o più tosto non avran fatto gli

(a) A Ciro, ad Alessandro, ed al gran Pompeo spontaneamente gli Ebrei mostrarono, o indicarono i loro Libri, per ottenere il neces-

sario favore di quei Conquistatori .

(b) Vuol' intendere del tempio delle loro Schiavità. L'ectro, che ada Assuero, o sia Dario staspe, o sia Artasesse come in fine del Libro d'Ester l'appella la Scrittura, Marito di Ester, o siasi Atussa, non eran note le Leggi, ed i Riti degli Ebrei, sparsi per altro in tutte le sue centovensette Provincie.

(c) E' credibile certamente, che gli Egiz,

183 La Mitologia, e le Favole Egizj tutto il possibile per abolire la memoria di una Persona, che avea loro causate tante disavventure? Dall'altra parte smentirem Noi tutta la Storia antica ; ed i Monumenti più autentici, che parlano degli Eroi della Grecia, che ci dichiarano i lor nomi, i lor parenti, ed il luogo della lor nascita , per credere sopra deboli etimologie, o sopra leggiere similitudini, che non sieno altro, che una copia de' libri Mosaici ? Non possono essere accadute in diversi luoghi cose\_assai simili? Non può Agamennose aver voluto immolarsua Figlia Ifige ia, per timore di non perder il comando di una bella Armata, senza che faccia bisogno di confondere questo fatto col Sagrifizio di Geste, qualunque rassomiglianza

posteriori abbino anteposti i nor Maghi a Moisè, mentre sappiamo dal Sacro Testo. che il
Re istesso Faraone, nel Regno di cui il Santo
Isdraelita operò, col favor dell' Altissimo, cosanti portenti, glie il preferi i indurando per
questo il perverso suo cuore contro gl'innocenti oppressi Giudei, veggento operarsi in
parte da' suoi Maghi alcuni de' prodigi medesimi.
Ri fecerunt etiam ipsi per incastationet EgypMacas, è mega quedam similiter. Escole.7-2:1.1











SIFIGENIA AL SAGRIFIZIO

Spiege colla Stor. Lib l. Cap. V. 180 si trovi nel tempo (a), e nel nome (b) di queste due Principesse ? Debbesi dir lo stesso del Di uvio di Deucalione, di Minerva uscita dal cerebro di Giove (c), e d' altre Favole, che

(a) Il Sacrifizio d'Ifigenia successe ne' tempi di Gefre .

(b) L: Figha di Gefte si chiamava Ifrianasse, nome dato pur da Omero alla Figlia d'Agamennone, come pur così la chiama Lucrezio nel primo libro . Ma O nero non dice , che questa fosse sagrificata; solo afferma, che il Re di Micene la mandò ad effrie in isposa ad Achille , per placare i di lui risentimenti . Il solo Fozio poi è quello, che chiana ifianasse la Figlia di Gefte, della quale ne tace il nome il Sacro Testo. Il vero si è ; che fra' Greci è stato assai rinomato questo Sagrifizio, o Storia, o Favela, ch'essi l'abbin creduto, e se ne trovano infinti antichi Monumenti . Ne Tav. 48. riporto uno quì, esistente ne' Giardini Medicei di Roma, come vedesi pure nell' Admiranda Romanar. Antiquit. Tav. 58. in cui mirasi ifigenia mestiss ma, e moribonda a piè della Statua di Diana, a cui deve essere immolata, e un tal funesto pensiere tienla abbattuta, e languente .

(a) Abbiamo varie antichissime Rappresentazioni di questa celebre Natività di Minerva . N' espongo una, tolta da una Patera Etrusca, Tav. 49. Michel' Angelo Causseo de la Chausse, nel suo Museo Roman. Tom. 2. Mirasi in essa Giove sedente fra due Donne , ambe co' sandali, come tienli ancora il Nume, ma delle quali, che stassi alla sinistra solleva , ed accoglie con con ambe le mani Minerva, che vien fuori, nascendo, dal cervello di Giove. L'al-

190 La Mitologia , e le Favors sembrano aver qualche rapporto colle verità della Scrittura. E' forse impossibile il veder ritornare sulla seena del Mondo le medesime cose ? Non si faran sempre de' Sacrifizj

tra Femmina sostiene colle braccia l'addolorato Nume, che partorisce . Presso l'O tetrice vedesi Vulcano colla scure, con cui fende la testa di Ciove, per facilitarne il parto, (sebben'altri Mitologi credono che questo colpo glielo desso Mercurio ) Nasce Minerva già armata, come appunto lo disse Ovidio Fast. 1. 3.

Dal sommo della testa del grun Pacre L' fama , che Minerva uscisse fuore ,

D' asta armaia, e di scudo, e senza Madre. Siede Giove non solo per l'occasione, in cui trovasi - ma per dinotare ancora l'immota stabilità del suo potere; è nudo al di sopra , per significare, ch'ei si dà a vedere, e conoscere alle menti più sublimi, ed illuminate; ed è vestito nel restante , perchè agfi animi più terreni, ed ignari s'asconde . Tien nella dritta lo scettro, n segno di real potestà, e nella manca l'asta, o il fulmine . Evvi l'Aquila sopra un ramo d'albero, la quale indica, aver'esso imperio su gli Spiriti aerei, come l'Aquila lo vanta sopra tutti i pennati. All'intorno vi sono alcuni caratteri Etrusci. Questa Figura sembra alludere, per quanto io giudico, aver Giove partorita Minerva presso la Palude Triconide, vedendosi in essa Immagine non i Cieli, nè palagi, od altri luoghi adagiadi, ma si bene una campagna. Conferma il mio argoinen. to Apollonio I. 4. degli Argonauti :

Quando sorsì dalla paterna fronte La saggia Dea , l'assersero bambina

Spice. colla Stor. Lib. I. Cap. V. 191 all' ambizione ? Non si vedranno ognora degli assassinj, de' Parricidj etc. ? E' ciò così vero , che uno , il qual sapesse perfettamente la passata Storia, vedrebbe ritornar m olti fatti. di già accaduti più d'una volta. Dopo tuttocciò, se trovasi qualche similitudine tra le Favole, e la Storia di Moise, o di Sansone, devesi credere solamente, esser questo un residuo di Tradizione, la quale non si è mai potuto cancellare. Negar non si potrebbe , per ragion di esempio, che la rimembranza dell' universal Diluvio, conservata tra tutt'i Popoli . contribuito non abbbia ad abbellir

D'ogni mador le Verginelle pronte, Colla Tritonia linfa eristallina.

Con questo Tisto o mi l'asingo d'asserire, che il luogo aprico, indicato dalla Figura, sien le ripe della suddetta Palude, e quelle due Donne sieno due Dorzelle dell'istesso luogo, cioè due di quelle Vergini, che sulla medesima Palule si esercitavano, in nonce appunto di Minerva, a battersi, divise in due squadre, con sassi, e con flagelli. L'Allegoria di turta la Favola si è, che siccome la sapienza, di cui è Dea Minerva, è dopo divino, perciò fingesi nata dal cerebro di Giove, chè è il maggior de' Numi, ed il capo è la fede della memoria, e della sapienza, ed in esso am mirasi un maraviglioso, e singolare artificie.

192 La Mitologia, e le Favole lir quello di Deucalione; ch'eglino serviti non si sieno di alcune circostanze della Storia di Noè, in quella di Saturno, e de' suoi Figlj, che vissero poco tempo dopo, particolarmente ing quella, che riguarda la divisione del Mondo, ed altre circostanze; ma il voler tirare lo scioglimento di quasi tutte le Favole dal preteso abuso de' Libri di Moisè, è un giudicare alla cieca.

te, che le metamorfosi di Proteo non sieno state inventate, che sopra ciò, che dice la Scrittura della Ver-(1) M. Ue, ga di (1) Moisè? Che Mercurio passi 20 los cit, pol Messaggiar degli Dei a il Con-

Ed in vero crederem noi facilmen-

tio loc. cit. pel Messaggier degli Dei, e il Confidente de loro amori, perchè la cu/21 Ro. riosità attirò a Canaan (2) la male-

(2) Ro. Instal attino a Canada (2) la Instal chart Pha-dizion di Noè? Che la Storia delle leg. lec. at. Muse altro fondamento non abbia, che la corruzione del nome di Moisè; e che a loro si attribuisca l'invenzion del ballo, e della musica,

perchè Maria, che i Greci chiama-(3) Uez. ron forse Mousa (3), intonò un lec cit. cantico ballando (a)? Che la Favo-

(a) Potrebbe anche dirsi, se quindi avesser presa origine le Muse, che Maria cantò, danzando, coi combalo, o timpano, come fecero l'al

Spieg. colla Stor. Lib.1.Cap.V. 193 la , la qual dice , che conduces Mercurio l' Anime all' Inferno , sia fondata sull' aver fatti Moisè inghiottire Datan, (1) ed Abiron & Che (2) Lo Stef. Euristèo, esercitante Ercole nell' im- 5' ivi. Nu-prese, altro non siasi, che Moisè, 33. che fa operar Giosuè ? Che Vulcano, cadente dal Cielo , sia pur Moisè , che scende dal Monte ? Che il combattimento d' Ercole con Acheloa dimostri il passaggio del Giordano ? Che Prometeo, disciolto da Ercole sul Monte Caucaso, siasi Moisè, che prega sulla montagna , quando Giosue (2) disfà gli (2) Lo se Amaleciti? Se fosse permesso di profirear delle minime rassomiglianze, asserirsi potrebbe , che il Cane (a) , il quale riconobbe Ulisse al suo ritorno in Itaca , fosse lo stesso, che il cane di Tobia , che andò incontro al suo giovane Padrone (3) , nel ri- (3) Odiffea torno , ch' ei fece dalla casa di Ra- lib. 7. guele . Che il discorso , che fece TOM.I.

l'altre Donne Ebree; ed alle Muse pure si assegna un qualche musicale istrumento. Essa non ripete altro, che il sublime Cantico del suo Germano Moisè.

(a) Tunc pracucurrit canis, & quah nuntins adveniens blandimento sua cauda gaud bat . Tobia cab. 21. V. 9. 194 La Mitologia, e le Favole

(1) Iliad. Achille (1) al suo Cavalló (a) fosse dib. 19. un' imitazione del colloquio di Balaam

(2) Nu- colla sua Asinella (2). Che la spemer. cap. dizione degli Argonauti fosse una relalazione confusa de' Viaggi di Abra(3) Conmer. e di guelli degl' Iddaeliti (2)

(3) Con-mo, e di quelli degl' Isdraeliti (3) la Favolà nel Deserto: Che l' Istoria di Friemo-mo, e di Bauci sia la stessa di Abrapeg. 155. mo, e di Sara, ovvero di Lot, e

(4) Lo stes di sua Moglie (4). Che la Favola

(4) Lo stes di sua Moglie (4). Che la Favola, so Tom. 2. di Niobe sia una copia delle disgrade Lisses zie di Giobbe (5): Quella di Lao-

49. 47. di Nione sia una copia cerie disgra-(s'Listes zie di Giobbe (5): Quella di Lao-20 Tem. 2. medonte, e delle Divinità, che fab-20 bricarono Troja, sia la Storia di La-(6) ll Me-bano, e di Giacobbe (6) Che l' Istodesimo
pag. 151. ria d' Orione sia tratta da quella di

Giacobbe, e di Sara : e così di un' infinità d' altre, che io potrei citare (b); le quali per altro son ben difficili

a provarsi .

Se

(a) Virgilio pure fa, che Mezenzie tenga un discorso col suo Cavallo Rebo, prima di gire ad affrontarsi con Enea. Ensid. Iib. 10.
(b) Non sembra, che tutte le Storie citate abbiano una gran correlazione, e somiglianza colle dedette Favole. In quella di Mercurie con Canaan non vi trovo connessione veruna; più tosto vi si potria striacchiare quella di Gelo, e Saturno, o di questo con Giove. Il Legistore può rifletter così dell'altre a suo talento.

Spieg. colla Stor. Lib. 1. Cap. V. 195

Se dunque la similitudine tra gli Eroi della Bibbia, e quei della Favola è tanto perfetta, perchè dunque i nostri più celebri Autori ne sono così discordi? Perchè Mercurio, secon do Bochart, è lo stesso, che Canaan, ed al parere di Uezio, è il medesimo,

Le Statue delle nove Isidi, indicanti i nove Mesi, in cui l'Egitto era preservato dall'inondazione, detre dagli Egita Muse, furono assai prima di Moisè, il quale appunto per essere stato salvato dall'acque fu cui chiamato; e da queste nove Isidi re futon formate de Greci le Muse, come altique ho già detto, ed in appresso riferiro.

Mercurio guida rutre l'Anime all'Inferne; a Moisè soltanto fece assorbir vivi entre la terra, che s'aprì, Core, Datan, ed Abiron, e i di loro Seguaci, e fe poscia consumar dal fuoco i Sediziosi.

Euristão esercito Ercole per gelosia , e per timore ; e Moisè per comando di Dio , e per comune zelo , ed onere . impose a Giosue d'abbatter que'i Popoli , che Iddio voleva puniti , e che sarebbersi a loro dimostrati nemici . Vulcano preso per un piede da Giove, e precipitato dal Cielo , cade nell'i Isola di Lenno , e resta zoppo; Moisè scende dal Sinai, cd infiammato da santo zelo , nello scorgere l'empio culto , prestato dallo sconoscente suo Popolo all'aureo Vitelio , rompe ambe le Tavole della Legge .

Ciosuè, al comando di Dio, con altifimo prodigio, passa il Giordano con tutt gli E-brei, ed il Fiume, ch'era allora pui grosso; si divide, e l'acque inferiori, seguendo il lor corso, vanno a scaricarsi nel Mare nella So-

r96 La Mitologla, e le Favole
che Moisè? Perchè l' uno asserisce,
che Ercole sia Sansone, e l'altro
Giosuè? L'uno, che Noè sia Saturno, e l'altro Abramo? Questa varietà d'opinioni non è certamente
una piccola prova contro il parere
de'Letterati moderni; onde convien

litudine , o sia il Mar Morto , e le superiori s' innal zano, in guisa d' un' alto Monte, ralchè vedeansi assai da lungi da' Cittadini di Edom. e da quelli di Sarthan; così, facendo di lor medesime un' erto muro , dan libero il tragitto all' Arca prima , indi a tante , e tante m'gliaja di persone, che nè pur trovarono bagnato l'alveo del Fiume ; omnisque Populus per aventem alveum transibat , Jos. cap. 2. 17. Ercole , ( togliendo di mezzo il favoloso ) , dirige con dighe, ed alte palizzate il tortuo. so corso del Fiume Acheloo, che danneggian. do le campagne degli Etoli , e degli Arcana. ni, fra i quali scorreva, metteva talora in guerra questi due Popoli per le frequenti alluvioni .

Mentre l'istesso Giosuè combatte in Rafidur contro gli Amaleciti, Moisè, Aronne, ed Ur stan sovra un colle a pregare il Dio degli Eserciti per la vitoria. Se Moisè erge le mani, è vinciture Isdraele ; ma se alcun poco le abbassa, son superiori gli Amaleciti. Accortisi di questa vicenda i due Seguaci del banco Legislatore, lo pongono a seder sopra un sasso, e gli sosrentani ambe le braccia fin tanto, che sien disfatti i. Demici. Prometco, secondo la Favola, per aver due volte schernito Giove, è per ordine del medesimo condotto da Mercurio sul Monte Caucaso della Scizia, e quievi, di catena legato, e' satolla col suo fegato

Spiego colla Stor. Lib I.Cav.IV. 197 confessare, che per istudiati che sieno i paragoni, de'quali sono i loro Libri ripieni, vi si ritrovan sempre delle cose gratuitamente supposte, per non ne dir di vantaggio. Se uno di questi Letterati, esaminando gli Annali della Cina, trovasse molta soc

un' avvoltojo, che non solleva mai la borca dal fiero pasto, perchè quello agoi notte rinasce: finalmente qualche anno dopo sopraggiugne Ercole a liberarlo

Il confronto del cane del Giovanetto Tubia, e d' Ulisse, può farsi d'ogni cano.

L' Asina rispose, con altro postento, a Bas laan; ma non già rispose ad Achille il sue

Cavallo.

Più avanti si è parlato del paragone tra l viaggi d' Abramo, e degl' Isdraeliti nel Deserto, colla Spedizione degli, Argonauti: solovi testa a riflettere, che i primi furen sempre per terra., e la seconda per mare.

La Favola di Filemone, e di Bauci, che soli acculsero Giove, e Mercuio, scesi in figuta umana sulla Terra, può forse esser tratta-

dalle due allegate Istorie .-

Giobbe chbe sette Figli maschi, e tre femmine ; che perirono insieme sotto le ruine d'una casa: ed il Padre poi fu oppresso da ogni morbo . Niobe ebbe sette maschi e sette femmine , che moriton di peste in Tebe , secondolla Storia ed ella trafittissima dal dolore , torne in Lidia , e terminò presto i suoi giorni , presse il Monte Sigilo .

Laomedonte, per fortificare di buone muras glia la Città di Troja, si serve de' tesori, ch' erano ne' Templi d' Apollo , e di Nettuno; lo che fa dire favolosamente, che questi due Nu-

198 La Mitologia , e le Favole miglianza nel nome, nell'idèe, e nelle azioni di uno di que'Imperadori , con uno de' Re di Francia , vorrei vedere, se fosse applaudito, qualor dicesse, essere stato questo Re di Francia Imperador della Ciga , o il Principe Cinese Re di Francia.

mi avean pur'essi fabbricate quelle mura; e non erano stati ricompensati. Giacobbe serve sett'anni a Lebano", per ottener Rachela in isposa, e gli vien cambiata con Lia, ed è defraudato della sperata pattuita mercede .

Finalmente venghiamo all' ultimo confronto. Qui il testo francese , per isbaglio , di stampa, paragona la favola d' Orione colla storia di Giacobbe, e di Sara , Deve correggersi, e dire , com'io credo di Giacobbe, e d' Esnu; mentre Sara , ava di Giacobbe , premori lungo tempo prima della di lui nascita : Orione incontrò alcun' infortuni per la caccia; ed Esau, ne perde tre la sua Primogenitura ? Pub essere ancora, che nel testo dovesse dirsi di Tobia, e di Sara , figlia di Raguele , alla qual' allora sarebbe paragonata Merope, Figlia d'Oemopione, cui voleva sposare Orione : o pure dovesse dirsi di Giacobbe, e di Rachele. Ho intanto quivi accennati questi confronti .

onde decida il Lettore, se felicemente ne corraiff paragone. Quasi nel principio di questa annotazione

ho detto , secondo il testo , che Mercurio guidava l'Anime all' Inferno. N' espongo qui una Figura, tolta da una Dipintura del Sepolero Tav. 50. de' Nasoni, in cui vedesi Plutone a sedere , tenendo colla destra il reale suo scettro , ed ha Il eapo , quasi fin sulla fronte, coperto d' un pallio, ch'è di color violacce nella Pittura;



TI Py 199

MERCURIO SOTIERRANEO

Ta.50.



Spieg. colla Stor. Lib. I. Cap. 7. 199
Niuna cosa è si arbitraria, quanto l' Etimologie de' nomi, ehe bene
spesso si posson leggere, ed interpretare a proprio capriccio. Voglio creder, che Orseo, ed altri abbin fatti
de' viaggj in Egitto, nel tempo, che
vi soggiornavano gl' Isdraeliti; ma so

I 4 be-

è nude al petto, ed ha il volto composto alla severità, qual' appunto a Giove Stigio conviensi. Claud'ano, ch'to quì traduco, tale appunto il descrive, L. t. de Raps. Prosses.

Siede Pluton su negro Soglio informe,
Terribile per fosca maestade,
E per gran scettro squalitado deforme;
Accresce all'aspro volto feritade
Una mbe messissima di duolo,

Che tusta innolve la feral Cistade.
Questa nugula di tristezza, e d'orrore, che
accenna Claudiano, è qui dat Pittore espressa
col velo, ch'adombra il sembiante.

Presso a lui siede alla sinistra Prosperpina, pur di violacco ammanto coverta, e adorna il capo d'un'aureo diadema, proprio della Sigia. Giunone. Avanti a loro stassi Mercurio, che rien cella destra il Caducco, e conducendo a' Numi-Avernali una Fanciullerta, ch'è un'Anima, colla sinistra spinge quasi da tergo l'ampedesima, che di inoltrarsi paventa. Appressoro gue un'altra Donna, rutta ricoperta di un manto azzarro, a riserva del volto, e di una mano: Jo crederei; che questa fosse la Giunone, ) cicò il Genio ) di questa Donna, che segue la sua Alunna, ad ascoltarne il destino. La veste diversa cerulea fa ben conoscere, che ella nen è della tenebrosa Certe di Dite. Mercillo del proposito del proposito del proposito del proposito del Dite. Mercillo del proposito del proposito del proposito del proposito del Dite. Mercillo del proposito del pro

doo La Mitologia, e le Favole
bene ancora, che vi s' istruirono
più tosto nella funesta scienza della
Magia, o almeno nelle vane Superstizioni di quel Popolo idolatra, che
nella cognizione del vero Dio, che
nella cognizione del vero Dio, che
nella cognizione (1): oltre di che
mula (a) più ci resta di quest' Orfeo
qualunque ei siasi. E di che in grazia s' istruiscon coloro, i quali viaggiano in qualche paese, se non che
della sua Religione, delle sue Leggi,

curio, perchè ne guidava l' Anime, perciadi detto Πυμεταια, Gondorisire, ed anche τυχενομενο. Compagne dell' Anima «Dicesi, ch' ei fa loro bere, dopo il fatal giro di mill'anni, l'acqua del Fiume Lete, acciò si scordino di tutto ciò, ch' hanno sofferto in vita; il che fatto, è leciò and esse di titornare nel Mondo. Virgilio così gure l'afferma nel 1. 6. dell' Ensidi.

Quest Alme suste poi, che di mill'anni An volto il giro, al fin son qui chianase Di Lete al Finme; e in quella riva faumo Qual su vedi cela, surba, e concorro . Dio le vi chiama, acciò chi vi deposso Ogni ricordo, mue de corpi schive , E più vaghe di visa, un altra volta Tornin di sopra a riveder le Stelle .

Questo Dio è appunto Mercurio.

(a) Ci restano d'Orfeo un' infinità d'Inni, le poesie sopra gli Argonauti, e sopra le Pietre, un Sermone Sacro, ed altre e son citate sovente: Con tuttociò seno aprocrife, ma ben' anticke. Sono suoi alcuni pochissimi Frammenti.

Spieg. colla Stor. Lib. 1. Cap. V. 201 e de' suoi costumi ? Non consultan più tosto i di lui Sacerdoti, e i di lui Dottori, che quei d'un Popolo schiavo, odiato, perseguitato, e già poco disposto a rivelare i propri Misteri agli estranei? Non nego, per vero dire , che questi antichi Poeti non abbino conosciute alcune verità, come sarebbono l' Unità (a) di Dio, l'immortalità dell' Anima, le pene dell' Inferno (b), e la ricompensa del Paradiso : verità , che mal grado il viluppo delle finzioni, di cui le ornarono, risplendeno in molti luoghidella lor'Opere; ma per questo crederem " " " noi , che le abbin tolte dalle nostre divine Scritture? Non son'eglino più 1: 5: 1

(a) Non selo i Petti, ma pui gli antechi. Eliorofi an confessato uno Do. Focillide ne Precetti Parenetici dice. Unus, subusque est Deux Filolao presso Filore lo chiava Semper Unus Uno, e solo l'affermano Defio, Lucide, Laerzio, Zoroastro, Platone, Crisippo, Zenone e Marco Tullio, ed altri.

(b) Basta sel legger Virgitio nel: Sesto dell' Eneidi, ovo descrive l' Inferno, ed ha seguitato Omero Iliad 12. Anno pur gli Annehi conosciute altre verità, come il giudizio fi nale, la strettezza del Calle, che guida al Cielo, un Dio Immutabile, Eterno, Provveditore, lacomprensibile; Panore &co.

202 La Mitologia , e le Favole tosto questi preziosi avanzi della Tradizione, che mai non si potè cancellare, scintille di ragione , e di lume naturale, che sono, al sentimento di Tertulliano, il testimonio di un' Anima naturalmente cristiana? Testimonium Anime (1) naturaliter christiane? (1) Ter: In una parola, questi eran quei semi divini di eterne verità, radicati nel cuo-

re umano fin dall' antico suo stato d' innocenza,, e de' quali n' era Dio l' Autore, come lo era de' Libri Santi : Non multum refert , an a Deo formata sit Anime coscientia , an li-

(2) Lo stes - teris Dei (2) .. se mi .

Anime .

Può aggiugnersi, che essendo nate le Favole pochi secoli dopo il Diluvio, tempo, nel quale le tradizioni delle cose accadute, anche avanti di Noè, eran molto recenti, si può credere, che coloro, i quali le seguitarono, non mancassero insieme di adottare qualche tratto di queste antiche verità; onde il Caos, il Secol d' oro, e tant' altre favole son copiate da ciò, che narra Moisè della Creazione, dello stato d' innocenza, e di quella vita comune , praticata da' primi Uomini : Ma riguardo a' canti paralleli , che il Padre Tom.

Spiege colla Stor. Lib.I.Cap.V. 203 masini (1), e dopo di lui l' Autore (1) Ad. dell' Omero Ebraizante , trovano in Dei Poet. ogni pagina tra' Libri di Moisè , e quelli degli antichi Poeti , credo , che n' abbin raccolto un si gran numero, solo per la disposizion favorevole, che sembrava lor di conoscervi . Lasciam dunque alla Grecia i suoi Eroi, e il suo Eroismo, e contentiamci di dire, che se vi sono delle Favole , le quali debbon l' origine all' abuso, che i Pagani an fatto della tradizione, non n'è poi così grande il novero, conforme viene compremente creduto

Non può negarsi veramente, che Sanconiatone non abbia voluto alludere all' Istoria de' primi Uomini, quantunque l'abbia intieramente disfigurata, conforme jo spero di far vedere, quando parlerò del frammento di quest' (2) Autore, da Eu- (2) Vedasi sebio a noi conservato; ma questo il lib. 2. Scrittore, che viveva avanti, o poco dopo la Guerra di Troja, e che non è statu conosciuto in Grecia . che per la traduzione di Filone di Biblo, fatta al tempo d' Adriano, è forse stato ii precettore di Esiodo. e di Omero , ne' quali trovasi fonda-

co4 La Mitologia, e le Favole datamente la Greca (a) Mitologia? E' ancor vero, che i Grecian tratta la cognizione delle loro Divinità da Fenici, e dagli Egizi per le Colonie venute da quei Paesi; ma dovea (b) ben' essere oscura la Storia de' Patriarchi al tempo poi d' Inaco, di Cecrope, e di Cadmo, essendo allora l' Idolatria sparsa nell' Oriente da molti secoli.

(a) Perche fu appunto Omero un de' primi Teologi dell antica Grecia , perciò gli furon resi onori quasi divini . T'olomeo Filopatore , Re d'égitto, gli eresse un superbissimo Tempio . Quei di Smirne un' altro Tempio colla sua Statua. A Scio si celebravano ogni cinque anni de' Giochi . in onore di quel Poeta, ed allora se ne battevano delle Medaglie, per conservare la rimembranza. L'istesso faceast in Amastri, Città di Ponto . Gli Argivi , quando sagrificavano, invitavano, alla solennità Apollo, ed Omero. Gli fecero inoltre de' Sagrifizi particolari , e gli eressero nella lor Città una Statua di bronzo . Lo Scultore Archelao rappresentò in marmo l'Apoteosi d'Ome-10, in eni gli diede i segni della Divinità, e della Poesie .

tiarchi a' tre menovati Regi convince abbastarchi a' tre menovati Regi convince abbastanza di questo. Inaco fondò il Regno d'Argo, o vonne di Fenicia; Cecrope venne d' Egitto. e fondò il Regno d' Atene; e Cadmo originario di Fenicia fondò quel di Tebe in Beozia. Vissero tutti nel tempo più favoloso della Grecia; anzi di essi ancora si è motto: favo-

leg giato ...

Demontangle

Spieg. colla Stor. Lib.1.Cap.V. 205.
Ciò non ostante, non si tralascierà all' occasione di citare il sentimento di questi Letterati, acciò
il Lettore, cui cercasi d'istruire
in quest' Opera, senza volerboobbligare a seguire un sentimento più tosto; che un'altro, possa liberamente da per se stesso determinarsi al
partito, che gli sembrerà più adat-

Una Sorgente più feconda, e più Undecima favorevole all' introduzion delle Fa- L' Ignovole , si fu l'ignoranza dell' antica ranza de ? Storia, e della Cronologia. Siccome antica Stemolto tardi , particolarmente nella ria . Grecia, s'introdusse l'uso delle Letrere , scorsero perciò molif. Secoli ,. ne' quali la rimembranza degli avvevimenti rimarchevoli non fu conservata, che per mezzo della tradicione, o al più al più d'alconi monumenti, che poi divennero molto equivoci . Quando si principiò ad usare. i caratteri , non si scrissero subito Istozie continuate . Si composero Elogi, e Cantici , ed alcune Genealogie ripiene di Favole , distese dall' attenzione de Sacerdoti, come già (+) si (1) Veda-è dimostrate, di modocchè da pertutto si il centi non si trovava che confusione; c

quana

206 La Mitologia, e le Favole quando ancora volevasi più a fondo penetrare queste antiche Storie, dopo esser risaliti a tre, o quattro Generazioni, si inciampava nel labirinto dell' Istoria degli Dei, "facendosi sempre avanti Giove , Saturno , Celo (a), e la Terra. I Greci particolarmente nulla di più sapevano della lor origine; colà terminavano le lor Tradizioni, ed anco tra' più ragionevoli ; imperciocche gli altri molto semplicemente pubblicavano, che i loro Antenati eran sortiti dalla terra, come i (b) funghi , o dalle Formichl

(a) Finsere Celo, e il Cielo Figlio dell' Aria, e dal Giorno. Lo sposarono colla Terra, detta Vesta, e dieder lore una Prole numerosa . Esiedo lo finge figlio della Perra, colla quale si marirò.

o(b) Quei del Territorio d' Ffire , detta poi Corinto, presso la Fonte Pirene, si gloriavano, che i loro Maggiori erano nati da' funghi. L'accenna Ovidio nel VII. delle Metam. La pioggia empi di funghi il Monte, e il pian

Poi si fece ogni fungo un corpo umano. Gli Egineti vantavano, che sotto il regno. d' Eaco, antico Re d' Egina , uscite dalla Quercia, sacra a Giove, migliaja di formiche, eransi queste poi cangiate in uomini , per riparare alla desolazione, che vi aveva cagionata la peste. Ovidio pure l'accenna nel medesimo Li-bro, asserendo, che dopo furon ch'amati Mirmidoni . Giovenale allude a questi Popeli nella Satira VI. allorche dice : 2 14 22 2

Spieg. colla Stor. Lib. I. Cap. V. 207 della Selva d' Egina, ovvero da'denti del Drago di Cadmo . Ma siccome volevano passar per antichi come la maggior parte degli altri-Popoli , si inventarono un' Istoria favolosa, Re immaginari, Dei, ed Eroi , che mai non furono ; e quando volcan parlare de primi tempi . ge' quali avevan raccolta qualche counizione dalle Colonie; ch'eran venute a stabilirsi nel lor Paese, null' altro facevano , se non se sostituir delle Favole alla verità . Se trattavasi della Creazione del Mondo, pubblicavano il Caos; se degl' Inventori delle prime arti, in luogo di Adamo, e Caino, i quali sono stati i primi a coltivare la terra, ne davano tutto l'onore a Cerere , eda Trit-

Quei, che rompendo a dura quercia il sene, Al di, senza Parenti, apriro i rai. O pronti germogliaado dal terreno.

Egina, Figlia del Fiume Asopo, fu amatada Giove, e ne divenne Madre di Eaco-Giove per sottrarla alla vendetta del Padre Asopo, che ne giva in traccia per ucciderla, la camadò in un' Isola, che fu dopoi l'Isola d'Egina, il che significa, che quel Principe, che amava. Egina, la naucose in quell' Isola del Golfo Serionice. L'Isola era prima detta Enogia.

308 La Mitologia, e le Favole; a Trittolemo. Pan al parer loro (a), e non Abèle, fu il primo, che conducesse vita pastorale ; Apollo fu 1' inventor della Musica, che devesi a Giubal (b) attribuire - Vulcano co suoi Ciclopi ebbe l'onore di aver' insegnato a lavorare il ferro, e gli altri metalli, e non Tubalcain (c) : Bacco piantò la vigna, al parer loro , non già Noè (d) , sostituendo in ogni occasione le loro moderne Divinica agli: Antichi Patriarchi , i quali , come la Sacra Scrittura insegnaci , furono i primi , e veri inventori dell' arti . Eran veramente fanciulli, come rimprovera loro Aristotile , qualor trattavasi di parlar de tempi rimoti; ed aveano insieme la folla di credere , che le Colonie loro erano state quelle, che avevano popolate tutte l' altre Regioni , e tiravano i nomi de' varj paesi,

(b) Jubal, ifse fuit pater canentium cithard, o crgard. Cenes. c. 4 21.

<sup>(</sup>a) Fuit autem Abel pastor ovines . Genes, c. 4. 2. Ma la Storia d'Abelle non ha sinighan-za veruna colla Favola di Pan-

<sup>(</sup>c) Tubalcain fuis malleator , & faber , in cunsta cpera eris , & ferri. Genes. cap.4.v:22. (d) Cepit Noe ver agricola, exercere terrant & flantevit vincam . Gen. cap. 9. v. 20.

Spieg. colla Stor. Lib. I. Cap. V. 209 che conoscevano, da' nomi de' loro Eroi. Così l'Europa prendeva il nome dalla Sorella di Cadmo, che cosi pure chiamavasi . L' Asia dalla Madre (a) di Prometeo; la Libia (b) dalla Figlia di Epafo, l'Armenia da Armeno, la Media (e) da Medo, e da Perseo la Persia, e così degli altri i ignorando, che i primi nomi erano stati dati al paese, che si andava ad abitare, conformi alle qualità della Regione, o a' costumi, ed all'usanze di quei , che vi andavano a soggiornare, come provalo il dotto (1) Bochart ; quindi l' Europa (1) Nes prese il nome dalla bianchezza de' suo Chansuoi Abitanti (d) ; i Celti furon co-

(a) La Madre di Prometeo, come voglionmolti, fu la Ninfa Asia. (b) Libia fu figlia d' Epafo, e di Cassiopèa,

secondo molti .

(c) Medo fu figlio di Giasone, e di Medea, e tu Re di Atene. I buoni Greci non badaiono, se veramente esso poteva esser l'autor de' Medici . Fra esso , ed il tempo , in chi comparvero dopo questi Popoli, vi è lo spazio di 600. anni . Se ben si rificite , il nome ancora della Persia è più antico di Perseo. Vedasi Fom. Hyde. &c.

(d) Ancor la suddetta Figlia d'Agenore, e Sorella di Cadmo Europa ebbe un tal nomeper la sua estrema bianchezza , talche si finse , aver'ella involuto il belletto di Venere -

210 La Mitologia, e le Favole sì detti da' loro biondi capelli ; i Latini perchè inclinati erano alla Magia ; i Lestrigoni a causa (a) della lor ferocia ; i Cretesi per la loro destrezza nel tirar l'arco, ed i Traci per l'agilità del loro corso . Alcune volte ancora molti Animali . che trovavansi in un paese, facevangli dare un nome ad essi allusivo . Così la Spagna prese il suo da' Conigli , de' quali abbandonava ; l'Isola di Rodi da Serpenti; la Città di Lione da' Corvi ; l'Isola d'Icaria da Pesci (b). Altre volte derivavano questi nomi da' Boschi . e dalle Foreste , delle quali eta ricoperto il paese, come i Pirenei; o da' pascoli, some il (c) Parnasso; finalmente da' frutti, che vi si trovavano, come Sais, in Egitto, dagli Ulivi, che in

spaccia per Antropofagi. (b) Il Mare all' intorno è pur detto Icario,

perch è abbondante di pesca.

<sup>(</sup>a) Omero nel Lib. 10. dell' Odisso dipinge 2031 barbari, e brutali i Lestrigoni, che li

<sup>(</sup>c) Erano allora molto ubertosi i pascoli dei Monte Parnaso, che tali non sono al di d'oggi. Vi prendevano allora tre fontane la loro sorgente, forse in oggi mancate; l'Ippocrene, l'Aganippe, ed il Castalio, che irrigando il Monte, sempre il rendevano verdeggiante.

Spig. colla Stor. Lib. I. Cap. V. 211 gran copia vi germogliavano; e il Portogallo dalla gran quantità de' Mandorli; qualche volta da' Vulcani, che sottivano dalle Montagne, come il Monte Etna, e così degli altri.

I minimi equivoci davan luogo ade una Favola. Dice Plutarco nella vita di Licurgo, sulla fede d'un' Antico, che avendo Apollo dato ad alcuni Cretesi un Delfino per condottiere, andaron' essi nella Focide, ove fabbricarono la Città di Cirra ; ben si conosce, che faron condotti sopra un Vascello , chiamato (a) Delfino . Dunque non fra' Greci Scrittori cercar si debbe l'origine de vetusti Popoli, nè degli altri Monumenti dell' Antichità : eglino non an fatto che copiare gli Egizi, e l'altre Genti Orientali . le quali pure avevan ripiene la loro antica Storia di finzioni . Allorche trattavasi di cercar l' ori-

(a) Gli Antichi per lo più solevan dare a' lor Vascelli un nome di qualche Animale. Tor chiamavasi il legno o su cui in rapira Europa dal. Re Cierense Giove. Virgilio alle quattro Navi, che in Sicilia gareggiano di velecià, pel premio promesso da Enca, da pure il nome di quattro animali. o mostris Fritti, Chimera, Cencauro, e Scilla.

212 La Mitologla, e le Favole l'origine delle Città , e de' lor Fondatori , sempre o un' Eroe, o qualche Figlio d'una lor Deità le aveva fabbricate . La Città di Ciparisso nella Focide era circondata da cipressi , da' quali tirava il nome ; quella di Dauli nel medesimo paese era attorniata d'alberi , da' quali traeva il suo (1) . Parevano queste sep. il lib. origini troppo semplici ; voller più tosto ricorrere ad un certo Ciparisso , ed al preteso Firanno Dauli . e dire, ch'essi diedero a queste due Cittadi'il ler nome . Licoree fondò (a) quella di Licorea sul Parnasso . che avea per altro preso il suo nome dalla quantità di lupi , che ivi

X11. dell

bliad.

(a) Fingeno, che Licorco, avendo nel Difuvio di Deucalione guadagneta la cima del Parnasso, vi innalgasse la Citià suldetta . I Rabbini han detto una cosa consimile del Re Og. Non sò però, se questo Licoreo, o Licoto fondasse la Città de Lupi , come qui riporta il Signor Banier . La Città , che prese dai Lupi il suo nome, non fu Licorea, o Licoria, fondata da Licoreo, ma bensi Licopoli, coria, fondara au Estore, ma bena, Estopon, cirà dell' Egiziani, come narra Diodoro, erano adorati a ral segno i Lupi, che non adorati a ral segno i Lupi, che non ache ucciderli, nè pur potevano discacciarli. Di Ciparisso, e di Dauli ne ragioneremo al-

175. 111

Spieg. colla Stor. Lib.1. Cap. P. 213
albergavano . Potrebbe qui aggiugnersi un numero infinito d'altri
esempj, ma questi sono bastanti per
provar quello, che io mi sono proposto.

Convien dunque cercare nella Sacra Scrittura la vera antichità : Gli Storici Profani non cominciano, che al tempo (a) d'Esdra , l' ultimo Sacro Istorico , ececttuatone l' Autore de' Maccabei . Lo stesso Omero , ed Esiodo , i loro più antichi Poeti , e maggiori Teologi , non vissero , se non molto tempo dopo la Guerra di Troja. In quanto a Darete Frigio , (1) e Ditti di Creta , ed alcun'altri, (1) De quando ancora non fossero Autori i no. supposti, come effettivamente lo sono , non sarebber vissuti , che verso il tempo della Guerra di Troja; Epoca, che corrisponde al tempo de' Giudici , e sarebbono sempre posteriori a' successi, di cui favella Moise. I Gre-

<sup>(</sup>a) Non debbon comprendersi in questo computo i Poeti, ma i soli Storici Profani, come appunto dice il Testo; mentre Esiodo, ed Omero sono molto più anteriori di tempo ad Esdra, che scrisse in tempo d' Arraserse Re di Persia, circa 445, prima di CESU-CRISTO.

114 La Mitologia, e le Favole
1 Greci dunque non erano punto
istruiti de' tempi già scorsi, nè la
Storia loro comincia a divenir chiara, e ragionevole, che al tempo
delle Olimpiadi, prima delle quali
lo stesso Varrone confessa, che null'altro scorgevasi, che confusione, e
chimera.

Per meglio dilucidar tutto questo, e per sapere in qual tempo abbinpresa origine le Favole, convien distinguere tre sorte di tempi; gl' Incogniti, i Favolosi, e gli Storici (a).
I primi, che sono come l'infanzia, e
la culla del Mondo, comprendono ciò,
che è seguito dal Caos, o più tosto
dopo la Creazione fino al Diluvio
d' Ogige, (b) che fu verso l'anno
1800.

(a) Ayutar, Muedine, mopiner. Vedasi Con-

<sup>(</sup>b) Ogige è il più antico Re conosciuto nella Grecia, e prima di Deucalione. Al suo campo segui nella Beozia una grande inondazione, che fu detto il Diluvio di Ogige, e successe dagento cinquari anni prima di quello di Deucalione. Accadde pure a' suoi tempi un grandissimo Fenomeno in Cielo, di cui pure parla S. Agostino, ( de Civitate Dei ), cioè, che il Pianeta di Venere cangiò di diametro, di colore, di figura, e di mote. Rerse una Cometa ha dato luogo a quest'incredibile successo.

Spicg. colla Stor. Lib.1.Cap. V. 115 1800. avanti Gesti Cristo . I tempi Favolosi contengono quelli, che sono scorsi da questo Diluvio fino alla prima Olimpiade, nella quale i tempi Storici ebbero cominciamento. Fa d'uopo riflettere, che questa celebre divisione di Varrone non riguarda che la Greca Storia, poiche non solamente gl' Isdraeliti , ma gli stessi Egizj, e i Fenicj ebber cognizione de' tempi più rimoti dalla Tradizione, e dagli Annali, sebbene spesso frammischiazi di Favole; ma qui si tratta de' soli Greci, i quali non avevano , se non che una confusissima notizia de' primi Secoli del Mondo ; e nello spazio del secondo intervallo dobbiamo stabilir l' origine di quel prodigioso numero di Favole, che trovansi sparse ne' lor Poeti . Bisogna per altro confessare, che i Sesoli de' tempi favolosi, non sono stati tutti egualmente fecondi di Favole, e d' Eroismo ; quello senza dubbio , che ce ne ha fornita la maggior perte, è stato il tempo della presa di Troja. Questa celebre Città fu conquista-

Questa celebre Città fu conquistata due volte; la prima da (a) Erco-

<sup>(</sup>a) Ercole, ritornando dalla Colchide cogli

Spieg. colla Stor. Lib. I. Cap. V. 217! Polinice, Capaneo, e tant'altri Eroi, perenne argomento delle Favole de Poeti. Felice Secolo pe' Poemi, e per le Tragedie! I Teatri della Grecia. an mille volte risuonato di Nomi cotanto illustri. Può aggiugnersi, che quei di Francia (a) ancora in oggi continuamente n'echeggiano; di modo che gli Eroi del nostro Secolo, talvolta più Eroi di quegli Antichi, non ardiscono comparirvi, che sotto nomi mentiti. Nè questo è ciò, che più sorprende ; la meraviglia si è il comparirvi tutto giorno le Divinità, usate dal Paganesimo, e che in una Città Cristiana queste deplorabili Dei-TOM.I.

giamente descritta da Stazio nella sua Tebaide, successe tra due Fratelli Eteocle, e l'Olicine. Il detto Poema di Stazio è stato a mera viglia tradotro in verso Italiano da un'illustre reuditissimo Porporato. Sefocle, ed Euripide an lasciate alcune Tragedie su questi soggetti. Di Questi, come di Edipo, e di Capaneo se ne fa in altro luogo menzione. Testo, Re d' Atene, fece poi la guerra a Creonte Re di Tebe, per vendicate gli Argivi.

(a) Ciò può dirsi ancor più del Teatre Italiano. La Francia ha più Tragedie; ina l' Italia ha Tragedie, e Drammi, e tutti si quel gusto. Vi trionfa però la Virti, e vi si vede depresso il vizio, come ne' bellissimi Drammi dell'incomparabil Poeta Cesareo, Signor' Abate Metattasio Romano: 218 La Mitologia, e le Favore

tà vi presentino il mostruoso spettacolo de'loro disordini; restando Noi egualmente scandalezzati in vedendo con tanta pompa, ed apparato comparir l'antica Idolatria, siccome già miravasi in Roma, ed in Atene, quanto pure in udendo tante lezioni pericolose, che una Morale Pagana può ispirare alla Gioventi. Ma ritorniamo al nostro proposito.

Finalmente la Greca Istoria, fin' allor favolosa, prese una nuova forma, per lo stabilimento dell' Olimpiadi; si cominciò allora a fissar gli Avvenimenti sotto le vere lor' Epoche.

Non si sa ancor bene il tempo, nel quale i Giochi Olimpici fossero istituiti. L' origin loro trovasi nescosta in una profonda oscurità. Afferma semplicemente Diodoro di Sicilia, esserne stato Ercole di Creta (a) l' Istitutore, senza dirci nè in qual

<sup>(</sup>a) Non v'ha dubbio fra' Cromologi circa il principio dell'Olimpiadi i al più evvi fra ta-luni il divario d'un solo anno. Circa l'oc, casione del loro stabilimento dicono alcuni, che Ercole 1dèo, che è l'istesso di Creta, propose agli altri suci Fratelli Dattili d'esercitarsi alla corsa, ed il premio ne fosse un serto d'Ulivo. Pretendono altri, che deterivassero d'ulivo. Pretendono altri, che deterivascero dalla tenzone di Giove, e di Saturno: altri

Spieg. colla Stor. Lib. I. Cap. V. 219
qual tempo, nè in qual'occasione;
ma il più coman sentimento de' Letterati si è, (1) che Pelope (a) ne
fosse l'autore, e che la prima cele
brazione ne fosse fatta in Elide, l'
schio.

anno ventinovesimo del Regno di
Acrisio, il trentesimo quarto del
Regno di Sicione, decimo nono Re di
Sicione (2). E per conciliar l'Epoche (2) Sicioprofane colla Cronologia della Sacra
Scrittura, ciò fu l'anno ventesimo
terzo della Giudicatura di Debora (b).

K 2 Atrèo.

sol da Giove, dopo domati i Titani, e vi fosse vincitore Apollo. Quando lato finalmente li ristabil, vi fu cosretto dall' Oracol di Delfo. Era desolata la Grecia dalle Guerre intestine, e dalla peste: Consultanen la Pizia, rispose, che per la salute della Grecia si ristabilissero i Giuochi Olimpici. Allora il primo vincitore fu Corebo Eleo. Ognun sa, in qual somano

pregio salissero i Vincitori .

(a) Pelope, Re di Lidia, rimise in piedi t suddetti Gitochi con maggior pompa de'suoi Predecessori, e fu allora, che invaghito della Principessa Ippodamia, Figlia d'Enomao, Re di Pisa, egli si presentò per gareggiare nel corso col di lei Padre, e ne restò vuncitore.

(b) Debora, Moglie di Lapidoth, e Profetessa fu il terzo Giudice degl' Ebrei, l'anno del Mondo 2722 e prima dell' Era Cristana 1252. Essa liberò il suo Popolo dalla Schiavità di Giabino, Re di Canaan, e ne celebrò la sua vittoria con quel bellismo Cantico, che leggesi nel libro de Giudici sap. 5.

220 La Mitología, e le Favole Atrèo , Figli di Pelope , lo rinnovò, e ne fece la seconda celebrazione l' anno 1418, primadi GE-SU' CRISTO. Finalmente Ercole, al ritorno della conquista del Vello d' oro, aduno gli Argonauti sulle sponde del Fiume Alfeo, presson la Città di Pisa in Elide, e vi celebrò questi medesimi Giuochi in rendimento di grazie del felice successo del loro viaggio, promettendo di ritornarvi dopo quattr' anni per lo stesso motivo . Furono non ostante tralasciati questi Giuochi fino a tanto , che Ifito , Re di Elide , li ristabili quattrocento quarantadue anni dopo , cioè 777. anni avanti l' Era Cristiana . La Grecia ne fece un' Epoca, non contando in appresso, che per Olimpiadi, dopo le quali l' Istoria loro non è di Favole così abondante.

Tal divisione, conforme ho già osservato, ne provien da' Greci, i quali ignoravano le Antichità, e questi medesimi tempi da loro appellati o incogniti, o favolosi, sono assai noti, qualora conciliar si voglino colla Sacra Istoria, ed ancor con quella d' Egitto, e di più altri Popoli

Spieg. colla Stor. Lib. I. Cup. V. 221 poli dell' Asia , conforme non l'anno trascurato i Letterati ; e perciò Scaligero soventi volte , (1) e con (1) Can: patetici sentimenti , si lagna di colo- Isag. lib. ro, che danno a tal tempo il nome di Favoloso, in vece di quello d' Eroico, che meglio gli converrebbe. Prima di lui avea detto Diodoro di Sicilia, che quantunque prestar non si possa la stessa fede a ciò, che ci vien narrato di questi antichi tempi , qual si darebbe alle eose , che al giorno d' oggi accadessero , non devesi però tenere per favoloso tuttoquello, che se ne racconta, trovandovisi le gesta di quegli Eroi, che tanto si sono resi famosi.

Comunque siasi; le Olimpiadi anno sparso un chiaro lume sul Caos dell'Istoria. Anno loro per tanto i Letterati un' obbligo infinito; ma nunno, a mio credere, ha dimostrata loro più gratitudine, quanta Sesligero, da noi citato. Fa loro il più grazioso complimento, che un Letterato immaginare si possa.,, lo vi y, saluto, dic'egli, divine Olimpiadi, sagre Depositarie della verità; voi ne servite a reprimere, il audace temerità de Conologi;

Demonstray

222 La Mitologia, e le Favole

,, voi illuminate le carte della Sto,, ria. Quante verità, senza voi,
,, sepolte rimarrebbero nelle tenebre
, dell' ignoranza! Finalmente col
,, vostro ajuto sappiamo con sicu,, rezza le cose, in tempi da Noi-

(1) Animad. in Euseb. Chron.

n, così lontani accadute ,, (1).

Ma sembra ormai bastantemente
aver detto su tal'articolo. Venghiamo
alla terza decima sorgente , originasa dall'ignoranza delle Lingue.

## CAPITOLO VI.

Continuazione della stessa Materia.

Decima terza Sor.

Ignoranza delle Lingue, e particolarmente della Fenicia, è
L'Ignoranza del.
Lingue, finità di Favole. Certa cosa si è,
che le Colonie sortite dalla Fenicia
andarono a popolare diverse Contrade della Grecia, e senza dubbio la
Lingua loro s' imbastardi con quella
del paese, ove si portarono (a). Es-

(a) Bochart, e Vossio anno sicuramente provato (che l'Alfabeto, portato da Cadmo in Grecia, era Fenicio; quello dunque, del quale ptima servivausi, era Pelasgo, e di queste che Lingue se ne formò una sola. Molti Erualti atribuiscono ad Inaco una tal gloria.





Spleg. colla Stor. Lib. 1. Cap.VI. 223 sendo la Lingua Fenicia in più parole equivoca, i Greci, che lessero dopo la lor'antica Istoria, tutta ripiena di frasi Fenicie, imbattendosi in tali equivoci, non mancarono di spiegarli in un senso, al proprio lor genio conforme . Non deesi ancor dubitare, che quando consultavano i Fenici, che ben conoscevano il debole , che avevano i Greci per le finzioni . non n'abbin'essi date loro ad intender molte. Quindi ha presa origine-una quantità di Favole ; ed eccone vari escinpi, tolti per lo più da Bochart.

La parola Alpha, ovvero Ilpha in Lingua Fenicia significa ugualmente Toro, e Vascello. I Greci in vece di dire, che Europa fu condotta uell' Isola di Creta sopra un Vascello, pubblicarono, che Giove cangiato in Toro l'avesse (a) rapita.

K 4 Nel-

<sup>(</sup>a) Altri an detto, che un Capitano, chiamato Toro, la rapisse; alcuni, che il Vasscello denominavasi Toro; ed altri, che alla poppa della Nave eravi un toro scolpito.

In pù monumenti mirasi rappresentata una tal Favola. N'espongo una Figura tratta dal Tav. 51. sigliaramente sul Toro nel veder, che questo già s'inoltra nei Mare, s'abbandona sul di

224 La Mitologia, e le Favole Nella stessa lingua, i Fenici si chiamavano (a) Evei , o Achivi , e siccome la parola Chiva significa serpente , avendola i Greci trovata negli Annali di Cadmo , divulgarono , che questo Principe fosse stato trasformato in serpente. Per la stessa ragione dalla parola Sir, che significa cantico, an composta la Favola delle Sirene. Eolo passò tra loro per Dio de' Venti , e delle Tempeste , perchè la parola Eol , ovvero Ebol vuol dir tempesta. La Favola, che dice, che il Vascello degli Argomauti parlava e che Minerva vi aveva posta per timone una Quercia della Selva di Dodone, che rendeva (6) gli Oracoli, tira pur' essa

lui collo, e s'attiene allo meglio col braccio destro ad un corno, per non cader dentro l'acqua, cui rapidamente dimestra di valicare il sagace Aninale, geloso insiene, e superbo di così bella rapina.

(a) Degli Evei ne parla ancora il Sacro Testo: discesero da Eveo, Figlio di Canaan. Generale. C. 10. 17.

(b) Perciò questa Nave fu detta loquace, e Sacra. Chiamavasi Argò, dalla voce greca che vuoi dir agile, melace, o dal Fenicio Arco, che vale Nave lunga. Altri vogliono, che tragga il nome dal suo Attefice, e i altri finalmente degli Argivi, che v' crano mortati in meggior numero. La dicon simile alle nostre Gaice, con venticinque remi per parte.

Spieg. colla Stor. Lib.I.Cap.VI. 225 la sua origine da un equivoco della Lingua Fenicia, nella quale la stessa parola, che significa parlare, denota ancora dirigere un (1) Vascello .(1) Ved, la Dalla parola Moun; o Mon, che si-Favola de-gnifica vizio, anno formato il Diogli Argo. Momo, Censore de' diferri degli Uo quest' Opemini (a) . La Favola del celebreia. Fonte Castalio, în Beozla, prende la sua origine pur da un'equivoco :' com'egli scorreva con un mormorio il quale parea che avesse del singolare, (b) e come la sua acqua intorbidava lo spirito di quei, che ne bevevano, s'immaginarono da bel principio, ch'ella comunicasse il dono di profezia; e quando si trattò di saper la cagione di tal virtu, inventaron subito una Favola. Una Ninfa, dissero, fu amata da Apollo: (2) inseguita un giorno da questo (2) Lutazio

K 5. Nu. (a) Così dice Le Clerc, sopra Esiado, Sem-

(b) Castaliaque sonans liquido pede labisur unda. Virgil in Culic. Scorreva dalle falde del Parnaso nella Focide, parte della Tessaglià.

<sup>(</sup>a) Così dice Le Clere, sopra Esisdo. Sembra petò migliore l'Etimologia da manos, che vnol dire rimprouro. Questo Dio è satirico, e derisore a tal segno, che fin si burla degli Dei, perchè non anno fatta agli Uomini un apertura nel petro, per leggerne i sentimenti del cuore.

226 La Mitologla, e le Favole Nume ; si gittò in questa Fontana : Apollo per consolarsi della perdita dell' amat' oggetto , comunicò all' acqua della Fonrana il dono della profezia. Se i Greci avesser capita la Lingua Ebraica, averebbon veduto, che la parola Castalia deriva da Castala , che vuol dire Rumore , (a) ne sarebber caduti in ridicole Favole, ordinario ricorso della loro. ignoranza. Può dirsi appresso a poco lo stesso circa la Fontana Ippocrene, cui dicesi aver' il Cavallo Pegaso fatta scaturir con un calcio sul Monte Elicona; perchè la parola Figran, dalla quale fu composta: Ippigrana , e quindi Ippocrene , vuolo dire scaturir dalla Terra. (b) La Fa -vola

( a) Così la spiega Bochart Chan. lib. 1. cap-16. La parola Castala è Araba, e propriamente significa mormorie d'acque, ne pare, che co. municasse, che il dono della Poesia. La Pizia però dovendo dal Tripode dar le risposte , be-

v eva prima di quest' acqua.

<sup>(</sup>b) Bechart Chan. lib. 1. cap. 16. ed il Stagn or Le Clerc sopra Esiodo . Da Figran. i Grea ci appo composto munepyn, tamquam ab equo deducia voce; ide o Persio Fons Caballinus; hin c nota Fabula de fonte e serra edito , questo ungula percu ssa. Con buona pace l' Etimologia Gre . ca è più naturale; muos, Cavallo; Kewn, Fontana:

Spieg. colla Stor. Lib I. Cap. VI. 227 vola della Fontana Aretusa , e d' Alfeo suo Amante, da Ovidio (1) (1) Me-sì gentilmente descritta, non è fon- tam. lib.5. data che sopra un simile equivoco . I Fenici giunti in Sicilia , vedendo questa Fontana circondata di falcj , forse le diedero il nome di Alphaga, che vuol dire lo stesso, che Fontana di Salej . (2) Approdati in appresso (2) Bocha i Greci nello stesso luogo, non com- an lib. 1. prendendo il significato di questa pa- cap. 18. rola, e ricordandosi del loro Fiume Alseo, (3) immaginaroni, giacche (3) Scorre in Elide, la Fontana, ed il Fiume avevan detta in quasi l' istesso nome , che avessero oggi Belcancora la stessa origine, e su ciò vedere, e qualche bello spirito compose il ro- è detto manzo degli amori del Dio di que- Carbona. sto Fiume colla Ninfa Aretusa . Quasi tutti gli Storici (a) furono in-

sto Fiume colla Ninfa Aretusa. Quasi tutti gli Storici (a) furono ingannati da questa Favola, e dissero, che Alfeo attraversava il Mare, andando a riuscire all'Isola di Sicilia, presso la Fonte della diletta Aretu-

K 6 sa

<sup>(</sup>a) Plinio sopra gli aitri ha creduto fermamente questo finzioni, come forse molt'altri. Il solo Strabone si burla di cosi bel ritrovate.

228 La Mitologla, e le Favole
sa (a). Una medesima radice Fenicia della parola Nahhasch ; egualmente significar poteva o un Custode, o un Dragone; qualor leggevasi un' Istoria, ove trovavasi questa
parola, posta per ispiegare il Custode
di qualche cosa pregevole, non traclasciavasi di dire, esser questi un'
lasciavasi di dire, esser questi un'
lasciavasi di dire (esser questi un'
lasciavasi di dire) (

(a) Bochart crede, che la parola Aretusa venga dalla parola Fenicia Arich, che vuel direi Ruscello.

(b) Questo Draghi o erano Mastini, o Uo-mini guardiani. E noto ancora il Drago di Anchise. che, al dir di Virgilio, consuno le libazioni; il Drago d'Aulide, che divorò osto passeri, e la lor madre; i Draghi del Cocchio di Cerere, e del Carro di Medea. Circa l'Antro di Delfo, Temide vi prediceva secose fotune, e du m Drago n'era il custede, o rispondeva egli medesimo. Apollo co' datali ucci e questo guardiano, e s' impossesso dell'Oracolo.

Tav. 52. Si espone quivi un'antica Pittura, tratta dal Admiranda Rom. Antig. nella quale vedesi Atlante assiso sopra un'informe macigno, che guarda attentamente all'ingiù, per sottrarre all'altrui rapine gli aurei Pomi dell'Esperidi Ht sopra la testa appunto il Drago custofe, ch'egli a se raccoglic colla sinistra, e colla destra tiene abbracciata una fores delle faino, see, tanto apprezzate sue Piante.

Spieg. colla Stor. Lib.I. Cap.VI. 229 Antro di Delfo , e la celebre Fontana di Tebe, in vece di collocarvi degli Uomini, vi an situati de' Mostri, e ciò, che ha autorizato la liberta, che ognuno usurpavasi nel prendere in questo significato la parola Fenicia, si è che, per esser'il custode d'una cosa preziosa, e vegliare alla di lei sicurezza, e'bisogna esser ben'attento , e vigilante ; lo che viene espresso dalle parole Greche ort, e Pras (a) . Ecco ciò che ha sovente ingannati Palefato; Diodoro, ed altri, che per ispiegar queste Favole, ne anno supposte altre in loro vece, ed anno introdotte persone, alle quali diedero il nome di Drago . Nello stesso modo ,. quando i Poeti dicono, che gli Dei. spaventati dalle minacce de' Gigantia presero in Egitto la forma di diversi animali, (6) non ha ciò altro fon

(a) Dice Lr. Clerc sopra esiodo Pag. 63. che queste parole vengono da adagas redere, e depagna vegliare, custodire. Iguar credibile est, cauden vocem Phanicia Lingua & serpensem, & cauden vocem spanicam dingua de serpensem, de custodem significanse.

(b) Ovidio nel lib. 5, delle Metamor fosi parra, che spaventati gli Dei dagli urli, e dall' altiere minacce di Titeo fuggirono a lui davanti sotto mentite spoglie e Giove si fe. damento, se non che l'allusione a nomi Fenici, o Ebraici, che produssero queste Favole. Per esempio, ognuno converra, che il Dio Anubi fu trasformato in cane, perchè Nobeab significa abbajare; Api in bue, perchè Apir vuol dire un Bue. Venere in pesce, e Giunone in Vacca, perchè Astaroth (a), ch'era il nome di Giunone, significa armento, e Dag, ch'era quello di Venere, ovvero Astarte vuol dir pesce. Potrei qui addurne un'infinità d'altri esempi, (b) ma spero in appres-

Montone, onde perciò rappresentavasi con tali corna il Giove Ammone: Apollo canglossi in corvo, Bacco in capro, Diana in gatta, Giunone in vacca, Venere in pesce, Mercurio in Ibide: Ancora Antonino Liberale riporta questo spavento degli Dci., atterriti dall'ortibil Gigante, (come pur dicé Ovidio), e questa loro trasformazione: Ed il fortissimo intrepido Alcide non si vergognò di sottrarsi alle crudeli minacce sotto la forma di capretto.

(a) Astoroth significa ancora ricchezza: parla pure di quest' lidolo il Sacro Testo. Ove però quò appunto dice l' Autore. che disarte vuol dir pesci, vi satà, credo, errore di stampa, dova dire Atergati; perchè Astarte vuol di greggia, e non pesce. Vedasi la pag. 236.

(b) Il più bel viluppo di Favola, intrecciata da' Greci per gli equivoci della lingua Fenicia, si è quello dell' Orsa Moggiore. Essendo questa Costellazione si utile a' Naviganti, i Fenici la chiamarono ora Parasis, che vuolSpieg. colla Stor. Lib. I. Cap. VI. 23 t so di darne tante riprove, da convincerne i più increduli.

Restami or di provare, che nonsolamente gli equivoci delle Lingue Orientali, ma ancora quei dell' altre sono stati la cagione di Favole senza numero. Le parole equivoche della Grecia ne anno prodotto un gran numero. Crios (1) era il nome (1) o xpioi. dell' Ajo de' Figlj d' Atamante, e significava Ariete; da ciò anno composto la Favola dell' Ariete col Vello, o lana d'oro, come più a lungo il diremo nello spiegarlo. Nello stesso modo anco cangiato il nome di Licaone in Lupo, perche questonome è il medesimo di quello d'untal animale. Pubblicarono, che Ciro fu nudrito da una Cagna, perchè la Moglie del Boattiere d'Astiage, che l'allevò, in Greco chiamavasi Cyno, (2) e nel Linguaggio (2) ano THE de' Medi Spaco, nomi, che voglion Nuvai.

dire indizio, ora Calissa, o Callissa, che significa liberzzione, ora Doubè, o Doubè, spiega si Colui, che parla, e vnol' anche dir' Orsa. Che fanno i Greci. Dicono, che Galisso, Ninta nata in Parraisa, fu amasa da Giove, Giunone per gelosia la cangiò in Orsa, e Giove per dispetto la pose in Ciclo fre le Estele.

132 La Mitologia , e le Favole

(1) Erodo dir Cagna (1), che Venere era uscita dalle spume del Mare, perchè Afrodite, nome dato a questa Dea, spuma (a) significava: Che il Tempio di Delfo era stato costrutto

(2) ro wricon della cera, ed ale dell'api (2), so, la gen-le quali Apollo avea satte venir da'

(a) Aristotile dice . esser detta Venere Afrodite, a cagione della sua mollizie, Forse però la vera etimologia, e significato del nome Afrodite viene del Fenicio Apferudot, che vuol dir grane, e biade, ch'era uno già de'nomi, e simboli dell' Iside degli Egizi, come dirassi in altro luogo . I Greci nel dare la questo nome la flessione della lor Lingua, lo trovarono simile al loro vocabulo appos, che vale spuma. Su questa vana souma ecco fabbricata tutta la Favola di Venere Afredite . Sembra , che abbia accordata questa derivazione Platone istesso, de Legib. Dial. 13. Eginom. , dicendo , che il nome d' Afrodite era venuto di Siria , e dall' Oriente . Tommaso Burnet pretende di trovare nella schiuma , dond' è nata Venere , i sedimenti del limo, o della p lvere, di cui, conuu' idea Cartesiana, egli si figura, che sia formata la Terra.

Si riporta qui la Figura d'una ral nascita, presa dallo tresso Admiranda Rom. Antiq, Sorge [Tav. 53] ella dall'ende: sopra una conca marina, colta quale dicesi che navigasse in Cipro: è so tenuta da due Tritonji, ed essa intanto con ambe le mani si terge gli umidi suoi capelli. Taile appunto fu già dipinta da Apelle, e tale nascende la descrive Ausonio:

Le chiome aurate di beltade il Nume Stringendo va coll'una, e l'altra mano, E le serge unidette dalle spume



Spieg. colla stor. Lib.I. Cap. VI. 233
Paesi Iperborei, perche Pteras, (a) il di cui nome significa penna, n' era stato l' Architetto. Lo stesso diremo dell' altre Favole, nelle quali leggesi, essere stati alcuni Bambini allattati da una capra, come Egisto (b) o da una Cerva, come Telefo, Figlio d' Ercole, perchè i loro nomi corrispondono a quello di questi animali.

Ma per dare maggior probabilità Decima quarta Sor, a tutte queste origini, egli è bengante. L' di far vedere in poche parole, egitto, e con incontrastabili esempi, che la anne date maggior parte delle Favole Greches' Greci le venivan dall' Egitto, e dalla Feni. Favole.

cia.

I Greci non son già un Popolo così antico, quanto l'altre Nazioni d'Oriente. L'Arti, ela polizia re-

gna-

<sup>(</sup>a) De cinque Tempi rifrabbicati ad Apoño in Delfo: le preteze Api costrusero il secendo. (b) Egisto, Figlio incestuoso di Tieste, Red Argo, fu per sospetto esposto in una selva: Cool pur Telefo, che nella foresta, ove fu abbandonato, ebbe poi un Tempio, cioè sul Abonte Pattenio in Arcadia. Potrebbe dirsi l'i-t. sso della Lupa, che allattò i due Gemelli Rumono, e Remo, mon che però ad essa corrisponda il lor Nome.

236 La Mitologia , e le Favole

Livadia .

(1) In oggi zia (1), se non per essersi opposto parte della alle novità, che si erano introdotte nelle Feste di quell' antica Divinità Tal' era il carattere de Greci : cambiavano e i nomi , e le cerimonie delle Deita d' Oriente , per far poi credere , che queste eran nate nel lor Paese; come noi lo veggia mo nel detto esempio, in quello d'Iside, che chiamavano Diana (a), ed in un' infinità d' altri . La Favola di Derceto, o d' Atergati (b) non è ella la stessa, che quelladi Dagone? I Greci non an' eglino compostotal nome da quelli d' Atir , e d' Agon smisurato pesce, conforme viene da Sel-

> (a) Siccome il culto d' Iside si dilatò per ogni Paesc, così pure variò, fuor, dell' Egitto, e nome , e figura. Apulejo nel Lib. 11. delle sue Metamorfosi afferma , che i Frigi la chiamarono Beisinunzia , i Cretesi Diana Dittinna , i Sieiliant Proscrpina Stigia , gli Eleasini l'angica Cerere; altri Giunone, altri Beltona , alcuni Ecate, ed altri pare Ramousia . (b) Corrispondono solo in questo Derceto, e Dagone, che le loro Statue eran la metà Uomo, e la meto pesce . Ma Derceto era Donna, e Madre di Semiramide, e Dogone Uomo, o Tritone . Fra questi it Dio de' Filisdei, ed aveva un Tempio in Azot, ed uno in Gaza. L' Arca portata in questo Tempio , revesció due volte P Idolo . Dagone vuol dire Frumento , co-me vedrassi algrove .





Spieg. colla Stor. Lib. I. Cap. V. 237 Seldeno (1) dimostrato ? - E non è (1) De forse per questo, che vien da Ovi- Dis Sydio (2) asserito , che fosse Derceto a. cap. 3. trasformata in pesce? La Favola di (2) Metrasformata in pesce? La Favola di (2) Metran. lib.
Venere, e d' Adone (a) nou prende 4 in Prince forse dalla Siria la propria origine 3 E se pubblicossi, esser' uscita questa Dea dal Mare, ciò si fu, perchè il suo culto passò dalle Coste della Siria in Cipro, di là a Citera, (b) e quindi in Grecia . lo cangiata in Vacca non è l' istessa, che l' Iside adorata dagli Egizj , sotto (c) la fi-

(a) Il Culto d' Adone cominciò nella Fenicia'; passò poi nell' Egitto, nell' Assiria, nell' istessa Giudea, i di cui Profeti lo rimproverano sovente agli Ebrei , in Persia , in Cipro, e finalmente nella Grecia .

(b) Il Tempio eretto a Venere in Citera fu il più antico, che fossele inalizato nella Grecia. Altrove si riporterà l'etimologia del

nome di Venere, e d'Adone.

(c) La Favola d' lo non ha somiglianza veruna con quella d'Iside : ma si confusero per due circostanze : Inaco, Padre d' le, porto dall' Egitto nella Grecia il culto d' Iside ; i Greci siguardarono questa come sua Figha, e la confusero con lo. Quest' è la prima: l'altra si è, che siccome molte volte rappresentavasi nagli Fgizi I-ide colle coma di vacca, che per altro alludevano alle corna della " Luna, ousi i Greci la presero per la luro lo, che fu cangiata in Vacca . Eccola appunto ta. Tav. 54. le nel qui annesso Monumento, tolto dal To. 1. del Begero pag. 199. Stassi essa coricata

gura

238 La Mitologla, e le Favole
gura di questo animale? E se, al
(1) In Isi. parer di Plutarco, (1) eravi un' ande. tica Tradizione, che diceva, essersi
questa Dea trasformata in Rondine,
non è forse ciò derivato, come osser(2) De ani. va Bochart (2), pershè nelle Lingue
mal par. 2. Orientali Sis significa Rondinella?
Ilib. 10. La Favola d'Aracne, trasformata
in ragno, non deriva forse dall'
Ebreo

presso del Padre, il quale forse col suo ammanto nasconde, sedendo, l' Urna, jin testimonio del suo grave dolore per la sventura della cangiata Figliuola, o forse quella gli manca, perchè, come l'attesta appunto Pausania, non ha l'Inaco perenni l'onde; mentre l'Urna denota perenni di acque. Sembra egli sedere sovra l'Urna, o sopra uno scoglio, perch'ei discende da' Monti, siccome il dice Callimaco in Lav. Patt. Veniet passuite Inachus ex montibus. Non vedesi lo in quegli atti di tenerezza col Padre, che descrive Ovidion el prime delle Metam.

Mentré schevande ella s' aggira, sed erra, Il mesto Padre suo, grato, ed umano, Svelle di propria man l'erba di serra, E a lei la porge, e mostra di lontaro. Ella si accosta, e leggiermente afferra L'erba e poi bacia la patrina mano. Dentro a se piange s'.

Non vedesi, disa, rappresentata qui lo in tall azioni; ma più tosto è figurata in quel tempo, in cui fatta, palese al Padre la sua sventura; con averla scritta sul lido allo meglio col piede, piangono essi insieme, e sospirano pet così barbara, ed infelice trasformazione.

Spieg. collaStor. Lib.I. Cap. V. 239 Ebreo Arag, che filare significa? termine usato dalla Sacra Scrittura, per significare ancor le tele, che ordiscono questi Insetti . Quella d' Esculapio , allattato da una Cagna (a), non vien' ella dalla Fenicia? E quando Sanconiatone espressamente non lo dicesse non si conoscerebbe forse, essere stato composto tal Nome, e tal Favola da due parole Ebraiche, la Calibi, Vir Caninus, Uomo canino, dal quale i Greci an formato il loro Asclepios ed i Latini Esculapio? Perchè in grazia asserivasi, che Diana era stata mutata in gatta ; se non perchè questa Dea, al parer d' Erodoto(1), (1) Lib. in Egitto era chiamata Bubaste, che nella Lingua del paese significava (b)

gat -

(a) Altri dicono, che fosse Esculapio nudri-to da una capra. Fu tratto dal seno di Coronide, sua Madre, uccisa prima del parto da Apollo, (per cui era incinta), a cagione della sua infedeltà. Migliore etimologia è forse l'altra pur' dall' Ebreo Esh. caleph , Uomo cane, perchè, come altrove dimostrerò, Esculapio fu copiato da Anubi, ed in Egitto furono da principio l'istessa cosa.

(b) Perciò in Bubaste , Città del basso Fgitto, erano in gran venerazione i Catti. Ogn' anno in onore di Diana Bubaste si celebrava sontuosamente nella detta Città una solenne Festività . Ne parla Ezcchielle cap. 30. 17.

## 240 La Mitologla, e le Favole

(1) In vo- gatta, come Stefano ce l'insegna (1)
ce BabeIl Mercurio de' Latini, l'Ermete de'
titis.
Greci, ed il Teutat (a) de' Galli
non erano una copia dell'antico Thot
degli Egizj? Turto l'apparato di Favole, che i Poeti frammischiarono nel'
loro Ades, e per dirla in brieve,
tutto il lor poetico Sistema dell'Inferno, non prendeva forse dagli Egi-

(2) Lib. 2j l'origine? Diodoro Siciliano (2),
(3) lib. 5. e Porfirio (3) formalmente l'asseride abst. scono, conforme noi diffusamente
lo proveremo. Pittagora non aveva
egli appreso dallo stesso Popolo la
sua folle Metemsicosi, (b) e Omero la Favola delle Metamorfosi di
Proteo (Potrei riferirne ancora molt'

Proteo ( Potrei riferirne ancora molt' altri esempj, ma basteranno questi per provare, che la maggior oarte delle Favole de' Greci, e de' Latini de-

(a) Il Teutates, e Teutat de Galli era però una Divinità più crudele dell'altre tre simili, volendo Vittime unane, come, spiegando Lucano, nel primo Libro della Farsalia, l'affermano Luttanzio, e Minuzio Felice.

(b) Questa ridicola Trasmigrazione dell'Anima in differenti Corpi d'Uomini, d'Animali, e di piente da molti Gentili medesimi è stata posta in derisione. Anche in eggi melti Popoli dell'Indie, e della China la sostengono.

Spieg. colla Stor. Lib. L. Cap. VI. 241 derivavano dall' Egitto, e dalla Fenicia; e che Bochart, ed alcuni altri an tutta la ragione di cercarne bene spesso lo scioglimento nelle Lingne Orientali ; e se trovasi della difficoltà a riconoscerle, ciò addiviene , perchè i Greci , che avevano una particolare inclinazione alle finzioni , e dall' altra parte voleano passar per antichi , avevano più a grado di tirar il origine. dalle Formiche (a) della Selva d' Egina, da' denti del Drago (1) di Cadmo, che di confessare, ch' eran discesi da Popoli Stranieri, cangiando tutto nelle Favole , i nomi, l'avventure, e le stesse cerimonie della anzi. Religione ; volendo con ciò far conoscere, che tutto era cominciato fra di loro, e che non erano obbligati ad alcun Popolo delle lero Divinità , (b) e degli Eroi . Per que-TOM.I.

(1) Si ri rete queto tentin ento., che si è detto poc

(a) I Mirmidoni spezialmente , Popoli della Tessaglia, derivavano da queste Formicole; ma appunto n'era cagion della Favola l'equivoco della parola puppi, che viol dir Formica . Fur ono Costoro , al dir d'Onero , e di Virgilio, ali' assedio di Troja . Per altro quasi tutti i Greci si gloriavano di discendere dalle l'ormiche d'Egina .

(b) Per evitare appunto gli Antichi , e particolarmenre i Greci, d'entrare in decussiosta ragione, senza dubbio, trovansi ne' Poèti Greci le Favole Egizie si adulterate, che difficil cosa sarebbe, senza il soccorso delle Lingue, il poterne disvelare l'origine; e vi è tanta differenza da ciò, che Plutarco, e Diodoro dicono d' Iside, e d'Osiride, su le relazioni de' Sacerdoti d' Egitto, a quello, che i Poeti raccontan d' Io, di Bacco, e di Diana, che ognun sarebbe tentato di credere, non esser queste le medesime Divinità.

Si sono nel primo capitolo date delle regole, e degli esempi per conoscere in generale le Favole Orientali, le Greçhe, le Latine. Doverebbesi ora dire, in qual tempo cominciaron le Favole: Ma egli è impossibile il determinarne una giusta Epoca. Solamente sappiamo essere antichissime, trovandole nelle più vetuste profane Memorie; al che può aggiugnere:

ni, ed esami de'lor Misteri, o di pubblicarne l'origine, e le cagioni, solevano usar questa Formula, o Risposta: Lasciamo le cose, come sovo, e come son sempre state. Pausania ne
accenna guesta Frase misteriosa. In arcad. de
Jeo Licao. Con tal risposta si toglievano d'ogni
imbarazzo, e più confermavansi nella falsa
loro credenza.

Spieg. colla Stor. Lib.1.Cap.VI. 243 si, cha la differente maniera, colla quale gli antichi Poeti le raccontano, è una incontrovertibile prova, che fossero sparse, molto prima del loro tempo, fra Popoli, de quali apparentemente le Favole contene-vano l'antica Tradizione. Ma per dir qualche cosa di più preciso ; io suppongo, che se le Favole non an corrotta, prima del Diluvio, la Religion di Caino, e della sua Famiglia, come lo fece l' Idolatria, colla quale anno queste una si stretta aderenza, anno almeno tirata l' origine, poco tempo dopo, dalla Famiglia di Cam, e di Canaan, suo Figlio, primi (a) autori dell' Idolotria . Pertanto considerar dobbiamo la Fenicia, e l' Egitto (1), come i (1) L'Eprimi Teatri delle Favole, donde gino in passarono colle Colonie in Occiden- to da' suoi L Q

te, Abitanti

(a) Non si può così facilmente decidere chi fosse l' Autor e dell' Idolatria. Que to è un punto assai contrastato. Nel principio del nostro se-condo Tomo, che Deo dane, si pubblicherà subiro dopo questo, se ne ragiona diffusamente . Gie: Francesco Buddeo si nella sua Storia Ecclesiastica del Vecchio Testamento, come nel sno Trattato contro l' Ateismo , e la Superstizione riporta tutte le opinioni sopra un tal'articolo,

244 La Mitologia, e le Favole te, ed in Grecia particolarmente; ove multiplicarono all'infinito, avendo avuto i Greci un sommo genio per le finzioni. Dallà Grecia si sparsero poi nell'Italia, e negli altri Paesi.

Certa cosa è , che seguitando alquanto l'antica Tradizione, facilmente si scuopre, esser questo il cammino dell' Idolatria, e delle Favole, che sono sempre andate di concerto insieme . Non devesi però credere, che sieno stati Omero, ed Esiodo gl'inventori di quelle Favole . Erano l' Idolatria , e le Favole , a quella unite , molto più antiche de sopraddetti Poeti ; ed io non dubito punto , che Omero (a) non abbia avuto de modelli . ed esemplari da imitare . Avrebbe forse la Greca Poesia cominciato (6) con

(a Vegliono appunto molti , che il Poeta Corinno , molto prima d'Omero , scrivese l'Iliade , e da ques' Opera ne ricavasse Omero i lumi necessari per comporne la sua più felicemente. (b) la siuna Lingua la poesia ( se si eccer-

<sup>(</sup>b) In aiuna Lingua la poesia (se si eccereni per degni rifiesti l'Ebraica ) è ascesa nel primo Poeta al suo maggior grado di merito. A poco a poco si è andata perfezionando, e da Poeta, dirò, in Poeta. Così è successo pure nella Poesia Latina, nell'Italiana, e nella Francese &c.

Spieg. colla Stor. L.b. 1. Cap.VI. 245 con de' Capi d' Opera ? Eranvi stati , senza dubbio , prima d' Omeno altri Poeti, che avevano trattato l' argomento della Guerra di Troja , ed avevan fatte delle Iliadi; ove apparentemente la famigliarità degli Dei cogli Uomini , e l' altre Favole venivano in iscena, come nell' Iliade, e nell' Odissea : impesocche non è da credersi, che le Divinità della Grecia debbino la lorerigine a Poemi d' Omero, (a) e d' Esiodo. Seguitarono questi due Poeti , e quei , che lor precederono , nelle lor Opere i principi della Teologia del proprio Paese, il sistems della quale era stato formato fin dal tempo di Cecrope, che stabili nella Grecia il culto delle Divinità d' Egitto, e della Fenicia, come apparisce pel testimonio degli Antichi, conforme può vedersi in S. Epifanio. (r) Gli altri Condottieri delle Co-lonie, come Cadmo, che portò in dell Eres. Grecia i Misterj di Bacco, e d'Osi- sie \$.7. ride .

(a) Quali sarebbero state le Deità adorare dai Greci, quale la lor Teologia, ed i loc' Eroi, 50, prima de'due accennati l'octi, fossero stati coal senza Religione venua. è

246 La Mitologia , e le Favole ride, seguirono l'istesso metodo : Or questi Capi di Colonie furono tutti anteriori di più secoli a questi due Poeti. Ma per dir tutto in una parola, non è la Greca Poesia, che una copia della Poesia antica, in Oriente così conosciuta, e di cui Moise si è così felicemente servito in quegli ammirabili Cantici, ne" quali con tanta maestà (a) celebra. la Vittoria del Dio degli Eserciti sopra i Nemici del Popolo Ebreo ; e può essere ancora, che quella, sacra. Conversazione del Dio d' Isdraele col suo Popolo, tante volte descritta da questo santo Legislatore, abbia data in appresso occasione a' Poeti di fami-

(the H celebre Cantico di Moisè, dopo la sommersione de' per recutori Egiziani nel Mar Rosso; può dirsi un capo d'Opera di Possia. Non è forse meno subline l'altro Cantico, dhe compose Môtè, vicino a terminare i suoi giorni sul Monte' Nebo', dond' Egli vide la Terra Pronessa, ma non v'entrò. Lo fece imparare a mente à tutti g'I sitraeliti, perchè veramente racchiade divini ,e moralissimi sentimenti. Deur. 22. Sono stati amendue egregiamente tradotti in Canzoni Italiane dall'Abate Francesso Lorenzini. La Bened zione, che pur diede Moisè, presso a morire, alle sue dodici Tribù, è d'una perfetta Poesia, secondo lo stile Orienta-le, il quale anche in oggi vi si conserva Ibid. 649. 33.

Spieg. colla Stor. Lib. I. Cap. VI. 247 famigliarizzare, in ogn incontro, it loro ler cogli Uomini, non avendo saputo altrimente spiegare questa Provvidenza Divina, che regola ogni successo, e che apparisce, in quei suoi divini Cantiei, cotanto ripiena di premure, e di sollecitudine. Così le prime Verità an dato motivo alle più antiche Favole, le quali poi moltiplicarono a seconda del genio da Popoli, che le adottarono.

E' bene ancora d'osservare, che le Favole, sortite dalla Fenicia, e dall' Egitto, non preser' tutte la volta di Occidente, voglio dir della Grecia, e dell' Italia: molte di queste passarono nell' Indie colle Colonie, che andarono a stabilirvisi; e però pochi Paesi vi sono, ne'quali non si trovi una Tradizione del Combattimento de' Giganti, e della Grecia, che fecero cogli Dei come in varie Relazioni (a) può leggersi. Tro-

<sup>(</sup>a) Vidasi ciò, che il Signor Dellen scrive nel suo Teizo Tono degl' Idoli, adorati dagl' Indiani, in spezie sulle Coste del Malabar, e de Paesi vicini, e quello, che ne dice il Padre Laffi o ne suoi Costumi de Selvaggi Tono 2., ed il P. Roberto Cappuccino, nelle sue Missioni al Malabar. Auzi per più maggior-

248 La Mitologia, e le Favole vansi ancora ne Paesi più lontani molti vestigi delle antiche. Favole, ave non sono nemmeno tanto sfigurate, che non si possino ravvisare; lo che può dirsi ancora dell'Idolatria di quei Popoli, nella quale benissimo si storge, che, malgrado le mutazioni fattevi, è una conseguenza di quell'antica, portata in quelle lontane, Regioni dalle Colonie. Su di che potrà consultarsi. l'Opera del Patre

giormente comprovare , che ancor in oggi ritrovansi molti vestigi dell'antiche Favole ne Paesi più lontani, esponesi qui il Mercurio de Messicani , da essi chiamato Quitzalcolali . Egli Tav. 55. è presso di loro il Dio appunto de' Negozian ti, e gli sagrificano ogn'anno una Schiavo, do po d'avergli per quaranta giorni resi onori quasi divini , con offerte , e donativi . Quest' Idolo è adorate principalmente dagli Abitanti di Cholula . E' riportato tal quale dal Signor Banier nelle sue Religiose Cerimonie di sutti i Popoli. I Cinesi poi , sopra gli altri , anno mol-tissime delle antiche Deità . Anno il lor Netsuno , ch'è detto Tiuigsam , an Minerva , chiamata Changko, e il Dio della guerra, nomato Ki-to Conoscono il loro Serapi , Bacco , Vene. re , ed Api .

Presento ancora la loro Cibele, assi a sopra un Elitropio, come scrive il P. Kuker. Ha sedici braccia, per dinotarla Madre ui tutti gli Dei, e degli Uomini. In ogni ma no, per ispiegar forse l'universal suo potere, ed ingerenza, tiene diversi strumenti; bastoni, coltelli, labarde, spade, libri, frutti, piante,

123-



Pag. 249 SISIDE

















Spiege colla Ster. Lib.I.Cap.V. 249 Laffitcau, circa (a) i Selvaggi dell' America , i costumi de' quali , al parer suo , sono similissimi a quelli de' primi Uomini. Ma è tempo ormai di passare ad un'altra sorgente.

Essendo la Navigazione ne' primi Decima tempi poco perfezionata, e quasi Sorgente. nulla conoscendosi allora la Geogra- L'Ignofia , (6) pericolosissimi venivano a la Geo-

quinta rin+ grafia's

tazze, ruote, caraffe, &c. I due V'egliardi al' piè del tronco sono due loro antichi Imperadori, che ne promossero il culto, o forse due loro Filosofi . Questa Divinità da' Cinesi è chiamata Puzza .

Con un tal nome pure distinguono la loro Ili- Tav. 57de , che mirasi appunto sul Loto a cinque tronchi, col volto circondato di splendori, e colla fronte copetta d'un gran vels, che le discende sul petto. Ella risiede in mezzo' all'acqua, perchè al dire del suddetto P. Kirker , col soccorso di quest'elemento la Natura concorre alla produzione, e fecondità d'ogni cosa . Questa ha parimente un Figlio, che ha divinizzato, ch'è l' Oro modesimo, com'è fra gli Egiziaci. Dall'istessa Opera del Signor Banier si è tolra l'una , o l'altra Figura .

(a) Può leggersi ancora il Signer Salmon . .

e M. Lambert , ed altri ,

(b) Credesi, che le prime Carte Geografiche fossero trovate da Talete, indi da Anassimandro, e da altri della seca Jonica accresciute, e che questi pure fosseio i primi a ferinare un Globo Terrestre , o una Stera . Quindi Possidonio, Ipparco; Tolomeo , Marino Tirio , Strabone. &c. an sempre pù rettificata la Geografia . .

250 La Mitologla, e le Favole riuscire i viaggi per mare. Essendo comparse in appresso varie Relazioni di tali viaggi, vi si mischiarono molte Favole; non si parlò, per esempio, dell'Oceano, che come d' un luogo coperto di tenebre, ove il Sole ogni sera andava a riposarsi; entro il Palazzo di Teti (a)

Gli Scogli, che formano lo Stretto di Scilla, e di Cariddi, passarono per due Mostri, che inghiottivano i Vascelli. Pubblicarono, che le Sim-

nle.

(a) Quest'è la frase degli antichi Poeti nch' è pur seguitata da moderni ili Petrarca Canz.

Quando vede il Pastor calare i raggi Del gran Pianeta al nido, ov' egli alberga. A questo allude Silio Italico, allot che dice lib. 1.

Tarteise accoglie il Sol, quando si posa. Al dre di questo Poeta il Sole prendea di note per luogo di sno riposo Tartesso. Questa è una picciola Penisola all'imboccatura del Beti; in oggi Guadalquivir nella Spagna: Ha confermato l'istesso anche Ovidio, dicendo nel lib. 14. delle Metamosfosi:

Già Febo al tramontar pesava, accelto-Fra le Tartessie rive.

Sembra, che poi tutta quelle Parte della Basica, ch' è bagnata dal Beti, prendesse il nome di Tartesso, o di Tartis. Quivi forse i Greci Poeti collocavano il Palagio di Tetide, de cinato al riposo di Febo, stanco dopo la rapidissima diurna carriera. Ponian. in Eliad. Acum.

Spieg. colla Stor. Li'. I. Cap. V. 25 t
plegadi, ovvero le Cianee, (a) che
sono all'entrata del Ponto Eussino,
(1). vicendevolmente si urtassero (i) In oggi
per assorbire i navigli, che per colla detto Mar
valicavano. Consideravansi i Cim. Nero.
merj (2) come Popoli involti in con-oggi i Tatinue tenebre; gli Arimispi, e glitari Crimei.
Issedoni (3), come Uomini di urisolo (3) si parla
occhio. Gl' Iperborei (4) come gen-tutti questi
ti, che vivevano mill anni (b) senza Popoli;
L. 6. [4] lereboa
fa-tei, o Cel-

(a) Di queste Simplegadi, che non sono oggi forse che Scog!, l' una è nell' Europa , e l'altra e una Parnell'Asia; p.reiò dette piccoli Dardanelli te del Za-Sono vicinissine fra di loro; ed allontanan gatay, nella dosi da esse, sembra all'occhio de' Naviganti, Tartaria, che vadino a stringnersi insieme. Volendolle trapassat gli Argonauti , che non erano troppo Fisici ,- spedirono avanti una Colomba ... che passò felicenente , ma vi perdette la coda . Nettuno fia tanto , in grazia di tanti sorpresi Eroi , fis à questi Scogli , acciò non si stringessero, allorchè vi trapassava la Flotta. che finalmente superò quel gran passo . Q : la Colomba fu qualche Legno leggiero , mandato ad esplorare il passaggio , e che forse vi perse il timone. Risonosciuta poi la fermez. 22 vera di questi Scogli, fu detto, che Nettuno avevali resi immebili, per favorire quella gloriosa Spedizione ...

(5) Così parla Plunio lib. 4. c. 26. di questi Iperbore: Presso i desir Monti Rifà; ei dice, ed alsre l' Aquilique vi sono Popoli felicissimi, che appellansi Iperbore: Vivono molitissimi amai, a sono celebrari von favolisi portensi. Vi furune altri Iperborei, che . al dire di Diodoro, abbia zavano in una grandi Isola, e quasi tutti erapa.

no Sacerdoti d' Apollo .

252 La Mitologia, e le Favole fastidio, senza malattie, e senza alcun degl' incomodi della vita . Vedevasi qui un Popolo coperto di piume ; colà Uomini senza capo ovvero (a) Acefali ; altrove de' Cinocefali, (6) ovvero Uomini con mu-S-O

(a) Questi Popoli senza testa abitavano al Nord, ove in oggi è la gras Ta tarla. Probabilmente erano senza un Capo, o Principe, come un Popolo Acefalo, ne avevano subordinazione veruna . Molti f.a' Tartati anche al di oggi seguono il medesimo stile, divisi in Orde, passando da una Campagna all' altra, senza riconoscere verun Pidroje .

S. Agostino al lib. 16. c. 8. de Civit. Dei numera questi, e molt'alpri consimili mostruosi Uomini, ch' erano rappresentati in mosaico . anche al suo tempo, nel Porto di Cartagine ... Oltre i mentovari dall' Autore , egli vi nomina quei, che nen avevano bocca, vivendo d' ania, cui respiravano per le marici ; altri di un sol cubito d'altezza; altri cegli occhi alle spalle, a senza testa ; alcuni nolle piante del piede rivoltate indictro; alcuni , detti Sciopedi, con una gamba, e due piedi . Ma poi conchiude el Santo : Sed, omnia genera hominum, que dicuntur esse, credere non est necesse.

(b) Il nome di Cinocefalo davasi pure dagli Egizi ad Anubi, perchè appunto lo rappresentavano col muso di cane: Quindi lavasi da Greci a:1cora a Mercurio, ch'era l'istesso Anubi degli Egiziani,e perchè gli era consagrato quest' Animale.

L' acchinso Monumento, totto dal Musen Odescalchi pag. 10. , rappresenta a,punto Mercurio colla testa d, cane . Ne a.segra Servio sul 1. 8. dell' Eneidi la ragione ; Hunc autem Egiptierum Doum Anubium nullum

Tav. 58-







Spieg. colla Stor. Lie. L. Cap. VI. 253 so di Cane; altri colle orecchie pendenti fino alle calcagna, ed altri finalmente con un sol piede. Questo è ciò, che contenevano le Relazioni dell'Indie; e dei Paesi Settentrionali:

lum alium esse volut , nisi Mercurium ; ideoque ab illis caninô capite pingi, quia nihil est ca-ne segacius, & Mercurius est Deorum omnium. sagacissimus . Altri l'attribuiceno alla: vigile cu todia, che Anubi, o Mercucio ha degli Di . come il Cane ha quella, degli Uomini . Ma ne questi- Autori , ne l'eruditissimo Sonsiture del suddetto Musco, sia detto cen buonalor pace, asseguano il vero motivo, e significato di questo Simbolo. La Stella, che ancora in eggi chiamasi Canicela, avvisava, come un Cane fedele , agli Egiziani, che il-Nilo, era prossimo ad inoudar le Campagne, che succedeva, al comparire di questa Stella. Adoratori degli Astri, furon grati gli Egizi a questa benefica Stella , e l'appellarono Annei , cioè il Cane , l' Abajasere, il Monitore, l'Astro Cane, la Stella del Nile, e talora semplecemente il Nile. Forse per darne a tutti l'avviso , onde a tempo si ritirassero , n'esponevano una consimil Figura, che passò poscia in Divinità, e si confuse con Mercurio . L' uno , e l'altro in somma eran detre Cinacifali ano to nelahou, nae nuvos, e cel cape, e col cane. L'abito, che qui porta, è una Sindone , come la distingue Luciano in Concil. Deor. Tu canis de vultu Egyptie, qui Sindone eo amidus &c. Tiene nella destra un' Orizonte , o Circolo Finitore , come d'cesi , e come lo chiama Plutarco de Isid, & Osir. Vecasmeque, Horizon , & finiens Circulus , & amborum est comunis &c. nella sinistra tiene un ramo di palma: Palma , que fert Myrobalanum,

\$54 La Mitologia, e le Favole nali : da per tutto Mostri spaventosi, cui bisognava domare, Se qual-(1) In oggicheduno andava nel Golfo Persico (1), dicevasi, ch'egli era arrivato sino Colfo di Bassora .. al fondo dell'Oriente, e nella Contrada , ove l' Aurora apre i cancelli del giorno. Perchè Perseo fu arditod' uscire dallo stretto di Gibilterra, (2) Procole ed arrivare fino all'Isole (2) Orcadi, gli si diede il Cavallo Pegaso (a) mero di · venti , al coll' equipaggio di Plutone, e di Nord della Scozia, der Mercurio, come se fosse stato-impos-

te in quella Lingua: Orckney:

probatistima in Egypto; o siasi un flag: llo, peri albatistima in Egypto; o siasi un flag: llo, peri albatistimo signor Marchese Ridolikao. Venuti; o sieno raini di Ulivo, che davasi sovente a Mercurio, forse per significare, che la pace è necessaria; e vantaggio-saval commercio; o siass finalmente una granpiuma, per avvisare il Popolo-, che speditamente s'involasse al vicino allagamente, come tutto si spiegherà altrove. Hi in capo un frutto, forse il detto Mirobalano, o è una figura del Monto.

In mezzo a tante capricciose fiazioni affermanou ostante il buon Plinio, che vi sono stati effettivamente tai Mostri Hist, Nat. 1, 6, c, 30.

(a) Probabilmente questo fu un Vascello, di cui si servi Perseo per tragitare ancora in Mauritania all' Esperdi. Egli ebbe da Plutone l'elmo, l'ale da Mercurio, e lo scudo da Minerva, lo però dubiterei, se Perseo abbia fatto questo viaggo alle Orcadi, non favellandone molti Mitologi.

sibi-

Spig. colla Stor. Lib. 1. Cap. V. 255. sibile di fare un si lungo viaggio senza un' ajuto soprannaturale.

Quante ridicole Favole, e quante puerili invenzioni non veggiam noi nel falso Orfeo, ed in Apollonio di Rodi sulla Spedizione degli Argonauti ? Quanti Paesi , e quanti Popoli incogniti non: fanno loro trovare. in quel chimerico (a) Viaggio ? Chipotrà asserire, ove fosse il Paese de' Cimméri di Omero, e l'Isola (b) di Calipso ?

Può aggiugnersi a tutte queste sesta, ed. sorgenti la premura, ch' ebber talora ultima di salvar l'onore di molte Donne . So gente . Le pretese Allor quando alcuna Principessa era- conversasi lasciata lusingar dal suo Amante, zioni conon mancavano gli Adulatori di gli Dei.

chia-

(b) L'Isola di Calipso fu detta Ogigia , ed era nel Mare Junio : ma Isola, e la Padrona

erano immaginarie .

<sup>(</sup>a) Io non comprendo, come il', Sign. Abante Banier chiami chinerico viaggio quello, che intrapresero gli Argonauti per la loro celebrati suna Sped zione: Egli stesso nella sua Prefazione di quest' Opera pag. 18. ed al cap. 1. Art. 3. pag. 76. ammette per fatto indubitabitabile la Conquista degli Argonanti, e l'appella Storica verità .. E' vero però, che dopo vi furono mescolate molte favole; e perciò forse qui l'eruditissimo. Autore chiama un tal Viaggio chimerico.

256 La Mitologia, e le Favele chiamare in soccorso del suo decoroqualche favorevole Divinità : ei bisognava, che un Nume sotto mentite spoglie avesse trionfato della insensibilità della Bella: salvavasi con ciò la sua riputazione; e simili galanterie ben lungi dal diffamare portavano un grandissimo onore. Gli stessi compiacentissimi Sposi favorivano queste azioni ; c l' Istoria di Paolina , e di Mundo non è il solo testimonio a noi restato della sciocca credulità de' Mariti . Mundo, o Mondo giovane. Cavalier. Romano, s'invaghi di Paolina, ed avendo impiegati inutilmente tutt'i mezzi per renderla sensibile, vennegli iopensiero di cattivarsi i Sacerdoti d'Anubi, i quali fecero intendere a Paolina ; esser questo Nume innamorato di lei. Paolina fu la stessa sera condotta nel Tempio dal medesimo suo Marito . Alcuni giorni dopo , incontrandola Mundo casualmente, dichiarolle l'arcano : Paolina mortificatissima ricorse a Tiberio, che con. tutto , ch' ei fosse l'effemminato Tiberio , fece brucjare i Sacerdoti di Anubi , strascinare la di lui Statua nel

Spieg. collaStor. Lib. L. Cap. V. 257 nel Tevere, e mandar Mundo in esilio (a).

Certissima cosa si è, che moltissime Favole traggono l' origin loro da questa Sorgente. Quella di Rea Silvia, Madre di Remo, è di Romulo, ne è una riprova. Amulio, (1) suo Zio; entrò nella sua (1) Dio-Celletta (b) : Numitore di lei Pa- nis. Ali. carn. Andre , fe correr voce, che i due Fi- tiq. Romi gli, di essa dati alla luce, ricono- lib. 1. scevano per Genitore il Dio della vio lib. 1. Guerra . Spesso ancora i Sacerdoti , invaghiti di qualche Donna, le significavano, che ella era amata dalla Divinità, cui essi servivano; ed ella preparavasi d'andare a riposar (2) Exod. nel Tempio, eve i di lei Parenti lib. 1. cap. (2) con cerimonie la conducevano . 181. In Babilonia una Donna scelta da

Gio-

(a) Giusep. Antich. lib. 18. Altri Storici , che riportano questo fatto, dicono, che Tiberio con tal gastigo, fece mua prenta, ed ottima giustizia ; e tale fu veramente , se attentamente si esamini il delitto, ed i Rei.

(b) Rea Silvia era stata obbligava a farsi Vestale dello stesso Zio Amulio, che aveva, come è noto, usurpato Il Regno d' Alba . Non è certo, se il Padre del due Gemelli fosse Amu. lio ; credesi piurtosto qualche Sacerdote di-Marte - Vien mentovata qui la cella , perchè era Vestale.

258 La Mitologia, e le Favole Giove Belo pel suo Sacerdote (a) , giva ogni sera a riposare nel Tempio. Da questi inganni ne derivò quel gran numero di Figli . attri. buiti agli Dei (6).

## CAPITOLO VII.

Nel quale si ricerca l'origine delle Metamorfosi d' Ovidio, e di altri Poeti .

non tralasciare cosa veruna sull' origine delle Favole, convien soggiugnere a Squanto abbiam detto negli antecedenti Capitoli, che quasi tutte le l'avole, che trovansi nelle Metamorfosi di Ovidio, d'Igino , e di Antonino Liberale (c) , non

F (a) E'credibila, cha quanto Daniello con Bell'arte , scopri al Re di Babilonia l' altro inganno de' Sacerdori di Belo, che ascosamente di notte andavano a mangiar nel Tempio le Carni delle Vittime, gli disvelasse ancora querte infamità; onde il Re li fece uccidere. Dan. cap. 14. per. 101.

(b) Leggonsi ancora tra le Favole de Moderni Orieniali simili frodi; ne i Sacerdoti de' loro Idoli vi an poca parte :

(c) Vi si potrebbe aggiugnere ancora tutta la bella Metamorfosi d' Apulejo .

Spieg. colla Stor. Lib. I. Cap. V. 159 non son fondate, che sopra certe maniere di esprimersi figurate, e metaforiche . Sono ordinariamente Fatti veri , a' quali è stata aggiunta, per abbellirsi , qualche suprannatural circostanza . La vita ritirata . per ragion di esempio, condotta nell' Illiria da Cadmo, ed Ermione , dopo essere stati discacciati dal Trono di Tebe (1) senza alcun dubbio (1) Tebe diede luogo a crederli trasformati sives nelin serpenti ; tanto più per certi equi- la Livavoci , dei quali nella Storia loro si dia . tratterà . La crudeltà di Licaone . che sacrificava umane Vittime a Giove Liceo. (a) , l' ha fatto trasformare in Lupo . Ceice , ed Alcione furono cangisti in Accioni, per farci comprendere il perfetto amore di. questi (b) due Sposi . Quando alcu-

(b) Questi Uccelli sono il simbolo dell'amorconjugale: ma il nome di que ta Principessa Al-

<sup>(</sup>a) Ciove prese il soprannome di Licèo dal Monte Licèo in Arcadia, che pur chiamavati Monte Sacro. Pretendevano gli Arcadi, al dire di Pausania, ove parla di Essi, r.che ivi. Giove fosse stato nudrito, in un'angelo di essa Montagna, chiamato Cretto, dalle Ninfe-Tioa Niea, ed Agno. Natra poi meraviglie di questo Monte. Di Licaone si parletà a suoluogo.







Spieg. colla Stor. Lib. I Cap VII. 361 Eresittone . Se a cuno rendevasi odioso come Asca'afo , lo trasformavano in gufo . La stupidità di Mida . o forse il suo buon' udito gli anno fatto dare le orecchie (a) di asino . Fu detto , che Anfione fabbricasse le mura di Tebe al suono della sua lita , perchè ebbe bastante eloquenza per disporre un Popolo barbaro a fondare una Città per viverci in compagnia: Che Orfeo incantasse le Tigri , ed i Lioni , e rendesse g'i alberi, e le rupi sensibili a' suoi dolci concenti (b), pereh' era così insi-

(a) Aveva più tosto Mida lunghe orecchie; e sentiva da lungi, perchè teneva per tutte spie, che l'informassero di ciò, che passava. Suol dirsi, che i Principi anno le braccia, e

l'orecchie lunghe .

(b) Dissero d' Orfeo melto di più i Poeti .. Per far tornare in vita la sua diletta estinta Euridice , affermarono , ch'egli era discese all' Averno, e che avea cel suo canto impietosite tutte le Potenze Infernalt , che pur non sentono mai pietà . Ovidio nel lib. 10. delle see Metam. gli fa veramente in tal caso esprimere la sua tenera passione, quando l'introduce a cantare sul tenebroso Acheronte . Si espone la di lui Figura, tolta dalle Gemme del Maffei Tom. 2. quando incanto, e addolci sulla Porta d' Averno il fierissimo Custode Cerbero, che ne vegliava ali ingresso, siccome le spiega Ozazio nell' Odi.

La Mitologia, e le Favole nuante, e persuasivo, che nula resister poteva aila forza della sua facondia. In vece di dire, che ta uno era guarito da una pericolosa infermità, come successe ad Ippolito (a), pubb'icavasi, ch' era risuscitato, ed il Medico, che n'aveva presa la cura, era sempre Escu;apio.

. Qualche vo ta la simiglianza dei

110-

Cesse al tuo dolce canto, e al tuo lamento Della squallida Porta L' inferocito orribile Custode . Benche di cento, e conto

Livide serpi avvolte erga le teste, E venenosa peste

Latrando ei spiri fuore

Dalle fauci trilingui , e tetro odore. Vedesi il Cane a tie teste, con una delle quali mostra di star molto intento, e sorpreso alla. novella armonia . Quivi è rappresentato in sembianza, è vero, mostruosa, ma non ha sulle teste i serpenti . Orfeo tenendo una zam. ba alzata sopra un macigno, ne appoggia sul ginocchio la Cetra. Ha sul capo la fascia, o diadema, solita a darsi a' Poeti, ed a' Filososi . Ne parla pur Manil. 1. 5. rer. Astronomic. e Virg. mel 4. delle Georgiche .

(a) Non pare, che ciù possa intendersi del vero Ippolito, che morì, senza risuscitare, e posto in Cielo fece la Costellazion di Boote . Pure in tempo d: Numa Pompilio comparve un falso Ippolito, che spacciava d' esser risorto per opera di Diana, e d'Esculapio, e facevasi shizmar Virbio , quasi Vis bis . Tuto questo fu un'inganno de Sacerdoti di Diana Aricina.

Se ne ragiona altrove;











Spieg. colla Stor. Lib. 1. Cap. V. 263 nomi dava luogo alla Metamorfosi, così furon cangiati Pico in Picchio, Cigno in Cigno, Gerace (a) in Isparviere, Alopi in Volpe, ed i Cercopi (b) in Scimmie. Finalmente trovansi delle Favole, il fondamento delle quali è parto dell' immaginazion de' Poeti, così per farci intendere, che Cefalo (c) alzavasi di buon

(a) Lo Sparviero in Greco chiamasi 11px . (b) I Cercopi abitavano nell'Isola di l'itecusa presso la Sicilia. Eran Gente piena d'inganni; e Passalo, ed Achemone furono i più noto tra loro . Ercole li superò . Questo nome in Greco vuol dire Scimmia, in proposito di tal' Animale ; viene adesso il Sonor Enrico Wanthon Inglese da pubblicar colle stampe un'elegante Libretto , ove con somma critica, e studiata allegoria descrive il Regno, la politica, ed i costumi degli Scimiotti.

(c) Di Cefalo , Figlio di Dejonio , Re di Focide, ce ne restano de' Monumenti . Questo, che si espone da Noi , è tolto dal Museo Odescalchi . Evvi l' Aurora colla sua lucida , Tav. 60e quasi diafana veste , che da' Greci pur fu distinta fra gli a tri ammanti, e chiamara Eano; onde perciò soprannominarono l'Aurora E' exyptopse , cioè Fortatrice della veste Eane. Il panneggiamente ondeggiante n'è mirabilmente ideato, ( spiegando forse con ciò il vento, che suol preceder sempre all' Aurora), col velo lucido, e rivolto in arco sul capo; crocre velamine fulgens , disse Virgilio in Epigram .. L'Aurora in somma invaghita di si bei Principe, discese dal Cielo a rapirlo, quand'era a caccia, sebbene non potè mai piegargli il

mattino per gire a caccia, si disse, che l' Aurora, ta quale erane innamorata, veniva a rapirlo: che Ebe, Dea della Giovinezza, aveva ringo.

cuore, fido soltanto alla Consorte sua Procri. Ne ragiona Pausania in Astic. Caphalus fuit ob insignem pulchritudinem, & inter venandum rapius . E più soito : Est enim , in fabulis , egre g a specie Juvenem Cephalum ab Aurora raprum , qued ejus amore capta esset . Sembra . che l' Incisor della Genima abbia nel volto dell' Aurora espresso lo sdegno, per vedersi rifingata da Cefalo; sebben gli tien la sinistra sopra la spalle; ed in quello di Cefalo prù to sto confusione, e surpresa. Questo Cefalo, d'i cui accaderà di favellare al suo luogo, diè il nome all'Iscla Cefatonia, che taluni credono, che fosse Dalichio, cd altri Taso ed i Popoli . indi derivati , fur detti Cefaleni , e Teleboi . Questi fu il Bisavolo d'Ulisse . Gli amori , e le gelose smanie di Cefalo, e di Procri an dato l'argomento d'un' Opera a Mons. Duchè. e di una Commedia, composta da Mons. Dancourt . Di questi loro amori ne farò pur'io altrove parola . Procri era Figlia d' Eletteo . Re di Atene. Presento la Figura di essa; allor che portò in dono al suo Consorte un sagacissimo, ed esperto cane da caccia, detto

gacissimo, ed espeito cane da caccia, detto Legalo : Ovidio nel vii, delle Mesam. D'uña natura un Can si fiera, e viva, Che in caccia a ogni animal dava la morte;

Tav. 61.

Che in caccia a egni animal dava la morse Era di egni Animale emple ed accrio Più forse, e più veloce, e più superbo.

Anguis-Fu cangiato poi questo Cane in Easto, inseguendo la Volpe, mandata per gastigo da Temide. Sopra un Fiedintallo evu Amure, colla face nella destra, sel una Faifalla nell'







PROCRIC

T. 61

Spieg. colla Stor. Lib.1. Cap. VII. 265 vanito Jola (a), compagno d'Ercole, perch'egli visse moltissimo tempo, e conservò il suo vigore fino all' estrema decrepitezza; che Cerere aveva amato Giasone (b), perchè egli aveva perfezionata l' Agricoltura, di cui questa Dea aveane introdotto l' uso nella Grecia; che Diana veniva a visitare Endimione nelle Montagne della Caria, perchè questo Pastore attendeva a considerare il corso della Luna e così degli altri.

Trovansene dell' altre, che non TOM.I. M. so-

altra mano, simbolo della sua cara Psiche s' Amante anch' essa assai nota per le sventure, quanto lo fu l'istessa Procri; e vitima, com' essa, d'un' indiscreta farale curiosità. Si è tolta questa Figura dalla Tav. 91. delle Pietre ineise del Gabinetto del Re di Francia. L' Ariesto ha copiata in parte nel Canto 43. la Favola di Gefalo, e Procri.

(a) Jola fu Nipote d'Ercole, e suo vendicatore contro Euristeo y ed appunto nel dare a questo battaglia, gli ritornaron le forze

Eurip. negli Eracl. Att. 3.

(b) Giasione (diverso da Giasone, che fe l'impresa del Vello d'oro) sposò Cerrer, e n'ebbe Pluto, Dio delle Ricchezze, differente da Plutone, Dio dell'Ombre. Giasone fu dopo la sua morte, posto al rango degli Dei Fece veramente fiorire l'Agricoltura, e ne ammatsò ricchezze immense; Quindi nacque tutta la Favola.

266 La Mitologla, e le Favole sono, che metaforiche descrizioni di quaich' effetto naturale; così gli amori d' Apollo. (a) verso Dafne dimostrano la verdura perpetua dell' al-

(1) Pur loro (1), chiamato Dafne dal Greci dell'effetto Devesi in fin giudicare, che altro inventò la non erano tutte le Metamosfosi, le Pavola di quali a Giove, ed agli a'tri Dei si Clizia can attribuivano, se non che simboli, guta in attribuivano i mezzi, de' quali i Principi, che portavano questi no-

(a) Gli amori d'Apollo verso la trasformata, sua Dafina si trovano assai frequenti tra' pregevoli avanzi dell' Antichità. Questo., ch' ètolto dal Maffei, rappresenta il giovane Apoleo, che raggiunta la fuggitiva sua Ninfa, lamira già cangiarsi all' improviso in alloro, is di cui rami le spuntana sulla resta. Egli sedendo, e gittata la cetra, supisce della nuova corteccia, che stringe fra le mani. Viem. d'a Ovido, elegantemente descritta tal Favola.

nel 1. delle Metamorfosi .

Tav. 62.

Volca più dir, ma di tacer la sforza
Nuovo supor, che tutto il eor po prende,
E fallo un tronco immobil, senza forza-,
Che men ode, non vede, e non intende;
Lei cinge intorno una novella scorza,
Che dal enpo alle piaste si distende;
Crescon le braccia in rami, e in verdi fronde:
Si spargen l'agiste chome bionde Gre.

più votto dice, che Apollo
Dubbioso il tocca, e revua con effetto.

Tremar soes' altra scorza il vivo petto z B incontrando le mani intorno al legno, L'abbraccia come fasse un corpo Cmano 3 Gre-







Spiege colla Stor. Lib 1 Cap. IV. 267 mi, si eran serviti, per sedurre le lor' Amanti: perciò l'oro, impiegato da Preto (a) per ingannar Danae , fece dire , ch'egli si era cangiato in pioggia d' oro ; o più tosto, come osserva Eustazio (1), que-(1) Sopra ste pretese Metamorfosi altro nonibro dal? erano che Medaglie d' oro , sullelliade. quali si vedevano scolpite quelle Favole, e che gli Amanti davano alle for Donne ; doni più capaci , per la rarità del metallo, e per la finezza dell'incisione, a render sensibile il molle sesso, che le vere Metamorfosi .

Egli è necessario d'osservare, prima di terminar questo Articolo, non esservi stato Paese più fertile in Favole, quanto la Grecia. Non contenta di quelle, che ricevute aveva [dall' Oriente, ne inventò un gran numero delle nuove. Per riginali delle nuove. Per riginali delle nuove.

<sup>(</sup>a) Si è detto di sopra, che per riparare al decoro d'una Principessa, se le dava subito per Amante un Nume. Preto corruppe coll' ero le guardie della sua Nipote Danae, e dat tetto entrò nella Torre, ov'era quella racchiusa dal Re d'Argo Acrisio, di lei Genitore. Ecco Preto, che divien Glove, ed entra; cangiato in aurea pioggia. da Danae, Se a' è vedura più sopra la sua Figura.

268 La Mitologla, e le Favole manerne convinti , altro non abbisogna, che esaminarne la gran raccolta fattane da Ovidio, e si vedra che de' quindici Libri, che componzono la sua Opera delle Metamorfosi, quasi tredici di null'altro son composti , che di Favole Greche . Ho già date nel primo Capitolo alcune regole, ed esempi per distinguerle. La lingua, nella quale sembrano essere state composte, è la norma più sicura . Se i nomi son presi dalle Lingue Orientali, son le Favole straniere alla Grecia, e se sono Latini, debbonsi considerare come dalla Italia originate. Posto un tal principio, poche ve ne sono nelle Metamorfosi di Ovidio, che non sien Greche di origine ; imperciocchè , a riserva del Caos, della Creazione dell' Uomo, dei Compagni di Cadmo usciti dai denti del Serpente, di Derceto (a) tras-

1300

(a) Non si capisce perchè l' Anguillara nella sua bellissima Traduzione delle Metamorfosi lib. 4 dia a Derecto, Madre di Semiramide, il nom di Dirce: sembra licenza più che poetica. Dirce è un'altra, affatto diversa, e fu Moglie di Lico, Re di Tebe, e da Zeto; e da Anfone fu legata pel capelli ad un Toro, indi gittata in una fontana, volendo essi vendicare Antepe, lor Genitrice, duramente,





Spieg colla Stor. Lib. 1. Cap. VII. 269 trasformata in Pesce, di Semiramide in Colomba, di Piramo, e di Tisbe , d'Ino , e di Melicerta , di Cadmo, c d'Ermione, di Medusa, di Atlante , di Andromeda , di Cerere . d' Ascalafo , dei Numi nascosti iu Egitto, di Minerva, di Proteo, di Bibli, di Mennone, dei Cabiri, e di poche altre Favole , e toltene finalmente quelle, che comprendono la metà del decimo quarto Libro , ed il Libro decimoquinto (a), che sono senza dubbio, composte di Favole puramente Latine, tutte l' altre sono di origine Greca, siccome è facile di ravvisarlo.

Tale è l'origine della maggior parte delle Favole; e quando non trovasene lo scioglimento nelle Sorgen-

M 3 ti,

trattata da Dirce, e da Lico a cagion di Costei. Questo rappresenta la famosa Statua, detta il Toro di farnese in Roma. Ne direme al Jono luogo l'Istoria. Intanto per sodisfizione Tav. 63. del Lettore do qui la Figura del medesimo illustre Marmo, giacchè l'albiam mentovato. L'totto di un sol pezzo, ed ha 14. palmi sì di larghezza, come di lunghezza, e 18 d'altezza.

(a) Alcune in questi due Libri sono Errusche, come quella di Vertunno &c. Di tutte queste Deita, ed Erol, qui sopra mentovati.

se ne favella in aitro luogo.

270 La Mitologia, e le Favole ti, da me riferite, in queste Metamorfosi e' si ritroverà facilmente (a)

Ma dopo d'aver disvelati i principj di tante particolari Favole, conviene ancor risalire ad una sorgente più fontana, e dare l'istoria delle
Gosmogonie, e delle Teogonia degli jantichi Popoli, cioè a dire,
l'idea da loro concepita circa l'
origine, e la Creazione del Mondo,
e le Generazioni delle foro Divinità. Qui principalmente vedremo a
quanti errori l'uomo diasi in balka,
qualor non ha per guida, che solamente i suoi lumi.

## Eine del Libro Primo.

Li-

(a) Dall' Egisto le Metamorfosi an tratta in generale la primitiva Ioró Sorgente'. Un' Uo-mo calla testa di cane, o di bue, o di lione, o di lupo; una Donna, che in vece di piedi fisisce in una coda di Lucertula, o di pesce sun Fanciullo, ch' ha un corpo di serpente, ed altre simili Figure, inventate per var; usi, ed indizi, fecero, che dopo gl' istessi Egizi, e più i Great ignari inventassero trasformazioni pro digiose. Ancora, oltre gli equivoci, le narrative Storichè accorciate, le brevi, e prover, biali espressioni, sutto diè metivo a strane me samorfosi.

424,063

Il discreto Lettore è pregato scusare gli errori di stampa pressocchè inevitabili . I corsi nel presente libro sono de' soli cambiamenti di lettere , quel che possono mutar senso sone quì notati .

## ERRORI . CORREZIONI .

Pag. 12. l. 24. della 18. l. 15. le 20. n. l. 1. eran . 35. l. 11. applicati, 64. l. 28. troppo, 65. n. l. 10. gresso . 67. n. l.4. Taigera,e Merone, 91. n. l. 12. giuda, 95. n. l. 32. del 102. l. ridiaola , 108. n. l. 3. Ganamide ,. 110. n. l. 2. esercizio, 111. n. l. 11. cade . 140. n. l. 5. cotue, ivi l. 11. in uso . 141. n. l. 5. In primo . ivi I. 8. Esercizio, 145. l. 5. proculle, 166. 1. 4. santa, 167. n. l. 3. amari, ivi n. l. 3. tempio, 169. n. l. 6. veste . 175. 1. 17. non . 176. l. 7. terza, 182. n. l. 1. tempio, 187. n. l. 6. e 8. stupento , Gabano

209. n. l. 4. Medici , 210, l. 18, some

dalla appigliati trovato grosso .

Taigeta, e Merope. guida . dal ridicola Ganimede esercito Cane

com€ in un . il primo Esercito proce lle stata amori tempo

vasta . con terra tempo stupendo Gabaon

Medi come





170

Google

De ma Longle





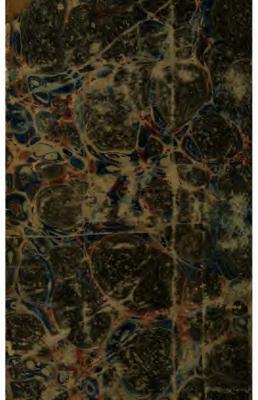